

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

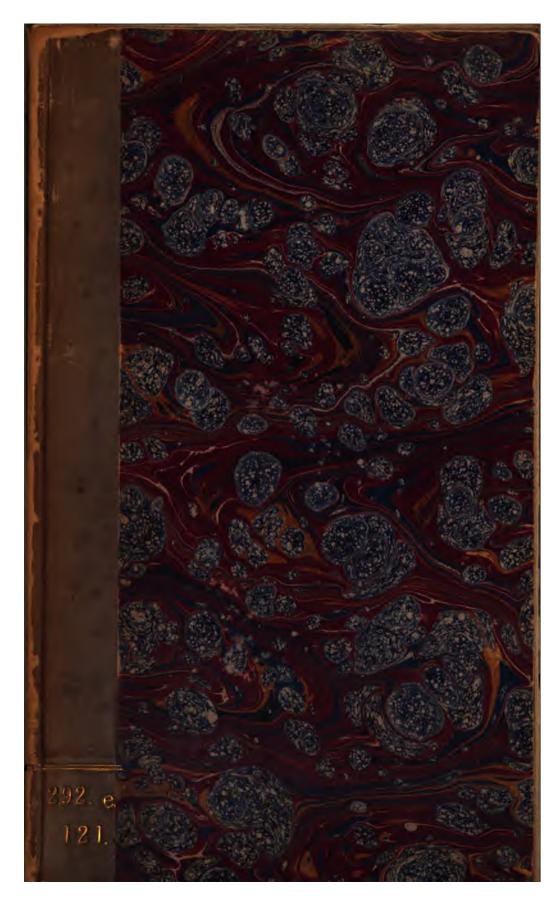



600095835-



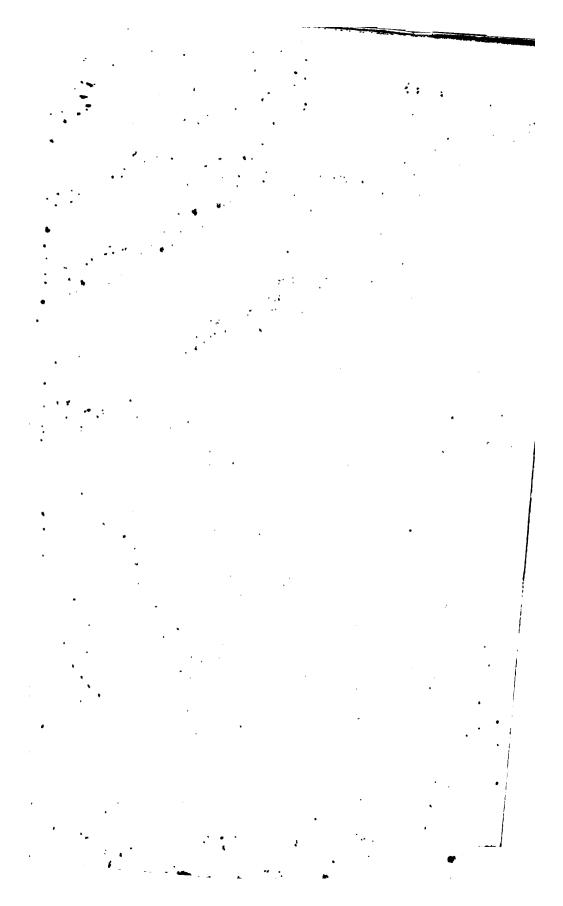

• 

## STUDIA THEOGNIDEA.

# STUDIA THEOGNIDEA.

SCRIPSIT

### H. W. VAN DER MEY.

LITT. DOCT.,

GYMNASII LEIDENSIS PRORECTOR.

ACCESSIT COLLATIO CODICIS MUTINENSIS TANTUM NON OMNIS.



LEIDAE,
APUD S. C. VAN DOESBURGH.
1869.

292. e. 121.

--· .

Ετερος εξ ετέρου σοφός το τε πάλαι τό τε νύν. οὐθὲ γὰρ ὁζοτον ἀρρήτων ἐπέων πύλας ἐξευρεϊν.

BACCHYLIDES.

Quum alia multa Solon fertur recte dixisse, tum illud: πολλά ψειδονται ἀοιδοί. Non tantum in eos poetas hoc dictum valet, qui veris ficta miscentes res magnas in maius extollant, sed etiam in eos qui tanquam vates futura canant. Theognis Megarensis, si quisquam alius, ad testimonium huius rei vocari potest. Legimus enim in Theognideis vs. 19 sqq.:

Κύρνε, σοφιζομένω μέν έμοι σφρηγις έπικείσθω τοῖσδ' ἔπεσιν, λήσει δ' οὔποτε κλεπτόμενα. οὐδέ τις ἀλλάξει κάκιον τοὐσθλοῦ παρεόντος' ώδε δὲ πᾶς τις ἐρεῖ' Θεύγνιδός ἐστιν ἔπη τοῦ Μεγαρέως' 1)

Iam vero quid ex his praedictis non irritum fuit? Sigillum, quod suis versibus poeta se impressisse praedicat, satis brevi tempore detritum esse videtur. Tum exstiterunt qui,

<sup>1)</sup> Sequor et hic et ubique Th. Bergkii editionem quae invenitur in Poet. Lyr. Gr. ed. III a. 1866, vel minorem quae est in Anthol. Lyr. ed. II a. 1868. Minor plane iisdem typis ac maior impressa est, quod nulla re magis probatur quam eo quod in utraque editione vss. 95, 257, 1340 prorsus eadem menda typographica, ἀτὴρ pro ἀτὴρ, ἀλλά pro ἀλλά, ἐγῶ pro ἐρῶ, reperiuntur. Quamquam Bergkii auctoritas multum apud me valere debet, ut valet, tamen ut eo auctore γίνομαι scriberem a me impetrare non potui. Hoc annotavi ne quis me negligentiae accusaret.

ab omni periculo tuti, partem verborum e Theognideis furarentur. Neque defuerunt qui bene moratos ac sinceros versus pessime moratis ac parodiis mutarent, nec qui hoc suppositicium genus pro germano sibi dari facile paterentur. Et quo magis etiam exspectatio poetae deciperetur, accidit ut nescio qui ex eius elegiis excerperent quae placebant, quo facto pristinae elegiae paulatim in oblivionem abirent. Nequedum satis miseriarum erat, sed veluti cumulus accessit etiam ut haec electa diversissimorum poetarum fragmentis permiscerentur. Quibus omnibus rebus factum est, ut inter eos versus qui Theognidis nomine circumferuntur permulti sint, quorum auctorem vel diu meditati posteri ignorent, nedum unusquisque primo obtutu Theognidem auctorem agnoscat.

Carmina quae Theognidis nomen prae se ferunt e diversis esse conflata primus, quantum scio, docuit Camerarius. Dicit enim in prolegomenis ad Theognidis editionem 1): νῦν δὲ φανερόν, ὅτι τὰ Θεόγνιδος ἐπιγραφὴν ἔχοντα ἔπη συναθροισμός τίς ἐστι ποιημάτων κτέ. Nondum cognoverat vir summus postremam partem incipientem a vs. 1231, quae inscribitur ΕΛΕΓΕΙΩΝ Β΄. Hanc primus vulgavit I. Bekker e codice Mutinensi qui vocatur, qui solus eam continet 2).

<sup>1)</sup> Utor editione Basileensi, cuius epistola nuncupatoria scripta est a. 1550.

<sup>2)</sup> Servatur Parisiis, signatus in Supplem. catal nr. 388. Habet solia 112, quibus continentur: Ομηφόκεττρα, a solio 1 usque ad sol. 43 v.; Epigramma in imaginem occasionis, 44 r.; Scholia in Dionysii Περιήγησιν. 44 v; Θεόγνισος λλεγείων α΄, 45 r.—71 r.; έλεγείων β΄, 71 r.—73 v.; Φωκυλίδου φιλοσόφου ποίησις ἀφέλιμος, 74 v.—79 r.; Κολοί θου ποιητού Δυκοπολίσου άφικηγή τής Ελένης, 79 r.—87r.; Διοινσίου ολκυμένης περιήγησις, 87 r.—112 v.— Summam codicis comperi ex oculato teste, qui praeterea partem Theognideorum satis magnam a se transscriptam mihi humanissime utendam dedit.

Post Mutinensem, unum omnium praestantissimum, maximi momenti est Vaticanus nr. 915 et Venetus Marc. nr. 522. Venetum autem e Vaticano descriptum cese probaverunt Chr. Ziegler et A. Hart in Iahnii Annall. 1868 p. 329 sqq. Cf. praefatio novissimae Theognidis elegiarum chitionis, quam e codd. Mut., Venet, et Vatic. curavit Chr. Ziegler, 1868 Tubingae. De tribus codicibus inter se collatis docte et copiose Bergk in Museo Rhen. 1845 p. 206. sqq. Praeterea

Camerarii vestigiis et alii ingressi sunt et imprimis F. G. Welcker, qui Theognidis reliquias novo ordine disposuit, commentationem criticam et notas adiecit. Editio Welckeriana, quae prodiit a. 1826, abundat doctrina atque plena est bonae frugis, tum propter utilitatem commentationis et annotationum, tum propterea quod ex aliis omne genus scriptoribus similes loci ad imas paginas allati sunt. Dividit Welcker Theognidea in Gnomas ad Cyrnum, Gnomas et Polypaedam, Carmina convivalia, Epigrammata, Parodias, Fragmenta aliorum poetarum, Musam puerilem. Quidquid de hac divisione dicendum est, id sine dubio Welcker erravit, quod non tantum in commentatione sed etiam in ipsis versibus ordinandis eam secutus est. Quae ratio quam incommoda sit ostendit Geel in operis Welckeriani erudita et copiosa recognitione, quae legitur Bibl. Crit. Nov. 1828 IV p. 209 sqg. Cum Geelio consentit Schneidewin in Delectu poetarum elegiac. graec. p. 52. Bene factum quod posteriores editores omnes, Orelli, Bergk, alii codicum ordinem servarunt. Sed rursus alia res metuenda est. Numerus enim poetarum quibus aliqua pars miscellorum carminum tribuitur perpetuo crescit. Sunt in Theognideis quatuor admonitiones incipientes a verbis: μηδέν ἄγαν 1). Huius vocis memores videant critici ne Theognis ipse sua parte defraudetur. Praeterea reputare velint aliud esse fragmentum aliquod abiudicare a Theognide, aliud certo cuidam poetae idem fragmentum vindicare.

Iam dicendum est quid mihi propositum sit. Conabor ad meliorem cognitionem Theognideae farraginis nonnihil afferre. Hanc rem ita volo efficere, ut primo Theognidis reliquias adumbrem, tum locos imitando expressos, tertio parodias, quarto fragmenta quae veteres aliis poetis tribuerunt; porro in quinto capite brevissime attingam exiguam particulam quaestionis, quam rationem is qui haec omnia in unum col-

lectu dignissima sunt quae de Theognideis codd. disputavit Fr. Nietzsche in commentatione zur Geschichte der Theognideischen Spruchsemmlung, quae est in Museo Rhen. 1867 p. 161—200.

<sup>4)</sup> Vs. 219, 335, 401, 657.

legit in comportando secutus sit; postremo nonnullos locos singulatim tractabo. Quum autem res in singulis capitibus tractandae nonnunquam adeo inter se coniunctae sint, ut altera alteri tanquam supplemento sit, nec definiri possit ubi altera desinat altera incipiat, atque taedeat eundem locum saepius tractare, fines capitum ita constituam ut aliquoties excurram. Si qui erunt qui illud iudicium: Touri μέν ἤδη πρίν Θέογνιν γεγονέναι 1) de hoc scripto ferant, eosdem admonitos volo Bacchylidis fragmenti in fronte positi. Tantum dico me operam dedisse ut suum cuique tribuerem. Hinc spes me tenet fore ut meum mihi tribuatur.

I.

Pro comperta re haberi potest Theognidem, Megaris iuxta oriundum, sexto saeculo a. Chr. n. exeunte, quinto ineunte floruisse 2). Itaque quos versus discipuli Socratis et Aristoteles Theognidis esse testificantur, iis iuxta locum in principio memoratum fundamento quaestionis uti licet. Ordinem ducat Xenophon. Est locus insignis in Stob. Flor. lib. LXXXVII, 14. Lemma est: Ξενοφώντος έκ του περί Θεόγνιδος 3). Non possum non maiorem partem loci exscribere. Θεόγνιδός έστιν έπη τοῦ Μεγαρέως. οὖτος δέ ό ποιητής περί ουδενός άλλου λόγον πεποίηται ή περί αρετής και κακίας ανθρώπων, και έστιν ή ποίησις συγγραμμα περί ανθρώπων, ώσπες εί τις ίππικός ων συγγράψειε περί ίππικής. ή οὖν ἀργή μοι δοκεί της ποιήσεως ορθώς έγειν ἄργεται γάρ πρώτον από του ευ γενέσθαι. ψετο γάρ οὐτε άνθρωπον ούτε των άλλων ουδέν αν αγαθόν είναι, εί μή τα γεννήσοντα αγαθά είη, έδοξεν οθν αθτώ παραδείγμασι τοῖς άλλοις ζώρις

<sup>1)</sup> Plut. de Pyth. orac. cap. 3, cum princ. philosoph. esse cap. 2.

<sup>2)</sup> Vid. Welcker p. XVI; Clinton Fast. Hell. ad Ol. 59, 1.

<sup>3)</sup> Meineke (Stob. Flor. Teubn. III p. XXIX) non dubitat quin nomen Xenophontis corruptum sit, Bergk (p. 497) suspicatur locum petitum esse ex opusculo Antisthenis. Praestantia loci in controversiam non vocatur.

χρήσασθαι, όσα μη είκη τρέφεται, άλλα μετά τέχνης ξκαστα Θεραπεθεται, όπως ως γενναιότατα έσονται, δηλοί δ' εν τοίσδε τοίς έπεσι

Κοιούς μέν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κυονε, καὶ εππους εὐγενέας, καὶ τις βουλεται ἐξ ἀγαθών κτήσασθαι. 1) γήμαι δὲ κακήν κακοῦ οὐ μελεδαίνει ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν τις χρήματα πολλὰ διδώ. οὐδὲ γυνή κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις πλουσίου, ἀλλ' ἀφνεὸν βουλεται ἀντ' ἀγαθοῦ. καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε, καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ πλοῦτος ἔμιξε γένος.

Theognide quo nunc utimur comparato, videmus illos versus vulgo numerari 183—190. Welcker vero ob Xenophontis verba in sua editione ad initium eos transtulit. Apollinis, Dianae, Musarum Gratiarumque invocationes et Phoebi laudem ad carmina convivalia removit, Dianae invocationem alibi quidem posuit, sed Theognidi adimere vetitus est ab Aristotele. Hic enim Eth. Eudem. VII, 10, 21 dicit: ἐνδέχεται δ' εἶναι ὅπερ λέγει Θέογνις

(11) σοι μέν τούτο, θεά, σμικρόν, έμοι δέ μέγα.

<sup>1)</sup> Mut. exhibet βήσεσθαι, quatuor codd. peiores βήθεσθαι, margo Vat. Palat. 102 Siveo & ac. Nisi fallor, hoc vult Theognis: "arietes quidem et asinos et equos quaerimus melioris notae, et quisque nostrum cupit se nobili genere natum esse, sed uxorem de plebecula ducere nobilem virum non pudet, dummodo magnam vim pecuniae in dotem accipiat." Vix autem opus est dicere verbum \*τήσασθαι hanc sententiam non admittere. Camerarius, qui legit βήσεσθαι, annotat: τουτ' έστι, πάς τις εθέλει επιβήσεσθαι άγαθούς των άρρένων ταῖς αὐτοῦ θήλεσι, ut έξ ἀγαθών breviter dictum sit pro έξ ἀγαθών ὄντας ππους. Bergk hanc lectionem et interpretationem tuetur. Merito tamen dubitet quispiam num lectio cum ratione Graeci sermonis, interpretatio cum Theognidis sententia congruat. Veram lectionem puto latere in margine Vaticani et esse yireσθαι, quod in codd. pro γίγνεσθαι scribi solere non est quod moneam. Quamquam autem mihi persuasum est Theognidis sententiam id postulare quod latine expressi, tamen non ausus fuissem praesenti γίγνεσθαι hanc significationem tribuere, nisi in Steph. Thes. ed. Dind. invenissem exemplum e VV. LL. allatum γίγνεσθαι τυράννου πατρός.

Quo iure Welcker omnes deos deasque exordio detruserit non video. Xenophontis verba non postulant. Nam hic tantum ad rem quae Theognideae poesi subiecta est animum attendit. Cur vero quod tantum non omnes poetae faciunt, ut ad carmen pangendum aggressi alicuius dei auxilium implorent, id Theognidi facere non liceat? Neque intelligo qua in re Apollinis imploratio a Dianae tam multum differat ut in aliud genus referenda sit. Utut est, constat eundem poetam non a quatuor deinceps invocationibus deorum incepisse. Sed redeundum ad scriptores quos testes adhibeo. Quum autem a Xenophonte iam destituar, si quidem nihil amplius ab eo ex Theognide laudatum invenitur quam vs. 35-37 1), alii debent prodire. Succurrit Plato, qui Men. p. 95 D Socratem et Menonem facit haec dicentes: ΣΩ. Οἶσθα δὲ ὅτι οὐ μόνον σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πολιτικοῖς τούτο δοκεῖ τοτέ μέν εἶναι διδακτόν, τοτέ δ' ου , αλλά και Θέογνιν τον ποιητήν οίσθ' ότι ταυτά ταυτα  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \iota ; MEN. \dot{E} \nu \pi o i o \iota \varsigma \dot{\epsilon} \pi \epsilon \sigma \iota \nu ; \Sigma \Omega. \dot{E} \nu \tau o i \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \epsilon \gamma \epsilon i o \iota \varsigma^2)$ où léyer

(33) Καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν τῆς , καὶ ἀνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δυναμις. ἐσθλών μέν γὰρ ἄπ' ἐσθλά διδάξεαι ἤν δὲ κακοῖσι συμμιγέης, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον οἶσθ' ὅτι ἐν-τουτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς λέγει; ΜΕΝ. Φαίνεταί γε. ΣΩ. Ἐν ἄλλοις δέ γε ολίγον μεταβάς, (435) εὶ δ' ἦν ποιητόν, φησί, καὶ ἔνθετον ἀνδρὶ νόημα, λέγει πως ὅτι

(434) πολλούς αν μισθούς και μεγάλους έφερον

<sup>1)</sup> Symp. II, 4; cf. Mem. I, II, 10; Arist. Eth. Nic. IX, 7.

<sup>2)</sup> Ex Menonis verbis et Socratis responso Schneidewin p. 46 contendit separere Theoguidem praeter elegias heroici etiam metri carmina condidisse. Schneidewino suffragatur Bernhardy Grundr. der Griech. Lit. ed. II p. 461. Argumato est Schneidewino quod oppositio sit inter έπη et έλεγεῖα. Si meminisset Θεῖγιιδός ἐστιν ἔπη, dubito num hoc argumentum ei in mentem incidisset. Since debuerat negligere verba οῦ λέγει. Quae Meno dicit idem fere significant me ποῖος hoc loco nihil differt a τίς, ut Crat. p. 408 B et passim. Incompagn Meno: quo loco? Respondet Socr.: ubi in elegiis dicit cet.

οί δυνάμενοι τούτο ποιείν, καί

(436) οὔ ποτ' ἀν έξ ἀγαθοῦ πατρὸς ἔγεντο κακός, πειθόμενος μυθοισι σαόφροσιν ἀλλὰ διδάσκων οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ' ἀγαθόν 1).

Huc tertium locum addit Plato Legg. I. p. 630: ποιητήν δέ και ήμεῖς μάρτυρα ἔχομεν, Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν Σικελία Μεγαρέων 2), ος φησι

(77) Πιστός ανής χουσού τε και αργύρου αντερύσασθαι αξιος έν χαλεπή, Κύρνε, διχοστασίη.

Postremus testis prodit Aristoteles, dicens Eth. Eudem. VII, 2, 40:

δεί γάρ πείραν λαβείν, ώσπερ λέγει καί Θέογνις

(125) οὺ γάρ ἄν είδείης ἀνδρός νόον οὐδέ γυναικός πρίν πειρηθείης ώσπερ ὑποζυγίου.

et Eth. Eud. III, 2, 29: καὶ γὰρ ἀν ή ἰσχύς καὶ ὁ πλοῦτος κατὰ Θέογνιν ἀνδρεῖα εἶεν.

(177) πας γάρ ανήρ πενίη δεδμημένος.

Videamus quid lucri testimonia praebeant. Sine ulla controversia plurimum prodest locus Xenophontis, quoniam proprietatem Theognideae poesis indicat. Hinc enim cognoscimus Theognidem de nulla alia re carmina fecisse quam de virtutibus et vitiis hominum. Quid autem virtus habeatur, quid vitium, non separatim intelligi potest, sed in unaquaque re definiendum est. Theognidi boni fere sunt ii quorum partes sequitur in republica 3). Favet poeta no-

<sup>1)</sup> Cf. vs. 305-9;

Τοι κακοι ου πάντως κακοι έκ γαστρός γεγόνασον, άλλ' ἄνθρεσοι κακοῖς συνθέμενοι φιλίην ἔργα τε θείλ' ἔμαθον και ἔπη θύσφημα και ὕβρον ἐλπόμενοι κείνους πάντα λίγειν ἔτυμα.

<sup>2)</sup> Planum fecit Welcker p. XIV, Kallii et Passovii opinionem confirmans, Platonem dicere Theognidem a Megarensibus Siciliae civem adscitum esse. Scholiastes, omissus a Welckero, in eandem sententiam hunc locum explicat: τί δὲ ἐκώλυεν αὐτὸν ἐκ ταὐτης μὲν εἶναι τῆς Μεγαρίδος, ἀπελθόντα δὲ εἰς Σικελίαν, ὡς ἡ ἱστορία ἔχει, γενέσθαι νόμφ Μεγαρία ἐκεῖ, ὡς καὶ τὸν Τυρταῖον Δακεδαιμόνιον; Monet hoc Geel p. 226.

<sup>3)</sup> Vid. Welck. p XX. sqq.

bili genere natis, quaeque in iis laudanda esse censet eas potissimum virtutes, quae vituperanda, ea vitia putat. Ut breviter dicam, Theognis est poeta politicus. Eo fit ut in vocabulis  $\delta\sigma\partial\lambda\delta\varsigma$  et  $\delta\sigma\partial\lambda\delta\varsigma$  moralis significatio cum civili artissime cohaereat. Res ipsa loquitur idem usu venire in vocabulis  $\delta\epsilon\iota\lambda\delta\varsigma$  et  $\kappa\alpha\kappa\delta\varsigma$ , atque malos esse homines obscuro genere natos. Malos Theognis quam maxime contemnit:

(797) Τους αγαθούς άλλος μάλα μέμφεται, άλλος έπαινεῖ τῶν δὲ κακῶν μνήμη γίγνεται οὐδεμία.

Sed quamvis invitus, tamen coactus est eos aliquo loco habere. Nam paulatim tota ratio reipublicae commutata est:

(53) Κύρνε, πόλις μεν εθ' ήδε πόλις, λαοί δε δη άλλοι, οι πρόσθ' οὐτε δίκας ήδεσαν οὐτε νόμους, αλλ' αμφί πλευρήσι δοράς αίγων κατέτριβον, εξω δ' ωστ' ελαφοι τησδ' ενέμοντο πόλεος και νύν είσ' αγαθοί, Πολυπαίδη 1) οί δε πρίν εσθλοί νύν δειλοί. τίς κεν ταύτ' ανέχοιτ' εσορών;

Mali rem familiarem sibi pepererunt, multi boni ad inopiam redacti sunt. Haec causa est cur boni sint quos non pudeat nummis acceptis ius ac fas omne delere. Filias enim malorum ducunt suasque malis in matrimonio collocant, dum magnam ex ea re pecuniam redigant. Πλοῦτος ἔμιξε γένος. Cf. vs. 193—196. Tanta est vis nummorum ut ne Theognis quidem eos spernat. Quin bonos solos pecuniosos esse decebat:

(525) Καὶ γάρ τοι πλούτον μέν ἔχειν ἀγαθοῖσιν ἔοικεν, ή πενίη δὲ κακῷ συμφορος ἀνδρὶ φέρειν. Etenim mali fortunis abutuntur ad statum reipublicae convellendum, boni vano populo sunt arx et propugnaculum:

<sup>1)</sup> Olim scribebatur Πολυπαίδη, donec Elmsley nescio ubi monuit vocabulum esse quinque syllabarum. Schneidewino (p. 50) "Πολυπαίδης est patronymicum Cyrni, a patris nomine Πολυπαϊς i.e. Πολυπαμων, forma Doriensibus sueta."— Welcker (p. Cl) Polypaidam a Cyrno diversum esse gnomasque ad Polypaidam separatum Theognidis librum fuisse putat. Si vero Πολυπαίδης alius esset ac Κύρνος, versus 57—60 a superioribus segregandi essent. Sed compone mihi vs. 1109—1114. Num quid aliud continent quam excerptum e vs. 53—60 et 183—192 conflatis? Nonne hinc apparet omnes eos versus ita inter se connexos et aptos esse ut Πολυπαίδης idem qui Κύρνος esse debeat?

(233) 'Απρόπολις καὶ πύργος ἐών πενεόφρονι δήμφ, Κύρν', δλίγης τιμῆς ἔμμορεν ἐσθλὸς ἀνήρ.

Cf. vs. 319—323. Exsistunt inter malos demagogi qui res novas moliantur et bonos a gubernaculis deiiciant:

(855) Πολλάκι δη πόλις ήδε δι' ήγεμόνων κακότητα ώσπες κεκλιμένη ναύς παρά γην έδραμεν.

Cf. vs. 39-42. Non de patriae commodis, sed de suis isti cogitant. Ex intemperantia principum populi licentia fiat necesse est:

(289) Νύν δε τὰ τῶν ἀγαθῶν κακὰ γίγνεται εσθλὰ κακοῖσιν ἀνδρῶν ήγεονται δ' ἐκτραπελοισι νόμοις αἰδὼς μεν γὰρ ὅλωλεν ἀναιδείη δε καὶ ΰβρις νικήσασα δίκην γῆν κατὰ πᾶσαν ἔχει.

Itaque respublica, quae si boni principatum obtinerent salva foret, malorum dominatu stare non poterit:

(43) Ουδεμίαν πω, Κυρν', αγαθοί πόλιν ώλεσαν ἄνδρες·
αλλ' όταν ύβρίζειν τοΐσι κακοΐσιν άδη,
δημόν τε φθείρωσι, δίκας τ' αδίκοισι διδώσιν
οἰκείων κερδέων εΐνεκα καί κράτεος,
ἔλπεο μη δηρόν κείνην πόλιν ἀτρεμιεῖσθαι,
μηδ' εἰ νῦν κεῖται πολλη ἐν ήσυχίη.

Cf. vs. 279—282. Nihil magis pertimescit poeta quam licentiam:

(541) Δειμαίνω μη τηνδε πόλιν, Πολυπαίδη, ὕβρις, ηπερ Κενταθρους ωμοφάγους, ολέση 1). If vs 603—4: 833—6: 451—2. Nam licentia gionit

Cf. vs. 603—4; 833—6; 151—2. Nam licentia gignit tyrannidem:

(39) Κυρνε, κυει πόλις ήδε, δέδοικα δέ μη τέκη ανδρα ευθυντήρα κακής υβριος ημετέρης.

Cf. vs. 52. Neque vanam fuisse Theognidis formidinem historia docet 2). Aristoteles enim Polit. V, 4, 2 auctor est Theagenem Megaris, quemadmodum Pisistratum Athenis, odio pauperum in locupletes fretum tyrannidem occupasse.

Ş,

<sup>1)</sup> Mut., Vat., Ven. δλεσεν, quod recepit Bergk; reliqui omnes δλέση.
Non potest ὅλεσεν defendi, nisi statuatur sententiam esse truncatam, ut subiectum ΰρεις careat suo verbo, unde pendeat τήνδε πόλιν.

<sup>2)</sup> Vid. Welck. p. X sqq; Grote Hist. of Gr. III p. 44 sqq.

Constat autem Theagenem Periandri Corinthii et Cylonis Atheniensis, quorum alter anno 625 Cypselo patri successit, alter circiter annum 620 rerum potiri conatus est, aequalem fuisse. »Expulso Theagene tyranno," Plutarchus ait1) »Megarenses aliquamdiu moderate libertate usi sunt; mox demagogis nimiam iis, ut more Platonico loquar, meramque libertatem propinantibus, prorsus depravati quum alia petulanter in divites fecerunt, tum egeni domos illorum invadentes postularunt ut splendidae epulae sibi apponerentur; quod nisi fieret vim ac libidinem in omnes exercebant. Denique facto plebiscito, a foeneratoribus usuras, quas solverant, repetierunt atque eam rem dixerunt παλιντοxίαν." Hanc narrationem considerantes guid miramur Theognidis tempore multos nobilium re familiari adeo comminutos fuisse, ut nobilitatem nummis postponerent? Namque patres eorum, quum procax libertas civitatem misceret, bonis eversi erant. Sed quantum ex Theognidis carminibus colligere possumus, alia fuit pars nobilium quae illos contaminare gentes indigne ferret, atque huius partis de republica sententias Theognis ligato sermone exprimit, ut dubitare haud absurdum sit fueritne Musarum amantior an factionis suae studiosior. Cui sententiae si quis pro poetae virtutibus parum laudis inesse putet, ea mihi quidem longe maxima eius laus esse videtur quod nihil antiquius habuit quam fidem, fidelitatem veritatemque. Quid prodest mentiri? Respondet poeta:

(607) Αρχή επι ψεύδους μικρή χάρις ες δε τελευτήν αισχρόν δή κέρδος και κακόν, αμφότερον, γίγνεται οὐδε τι κακόν, ότω ψεύδος προσομαρτή ανδρί και εξέκθη πρώτον από στύματος.

Vehementer queritur civibus suis nullam fidem haberi posse: (283) 'Αστων μηδενί πιστὸς ἐὼν πόδα τωνδε πρόβαινε,

μήθ' όρκφ πίσυνος μήτε φιλημοσύνη·

μηδ' εὶ Ζῆν' ἐθέλη παρέχειν βασιλῆα μέγιστον
ἔγγυον ἀθανάτων, πιστὰ τιθεῖν ἐθέλων.

<sup>3)</sup> Quaestt. Gr. cap. 18.

Cf. vs. 51—8; 1135—50. Et raram esse perhibet fidelitatem amicorum:

(79) Παθρους εύρησεις, Πολυπαίδη, ἄνδρας έταίρους πιστούς ἐν χαλεποῖς πρήγμασι γιγνομένους, οἵτινες ἀν τολμῷεν, όμόφρονα θυμὸν ἔχοντες, ἶσον τῶν ἀγαθῶν τῶν τε κακῶν μετέχειν.

Cf. vs. 73—4; 115—6; 997—8; 857—60. Ipse gloriatur a se nullum unquam amicum proditum esse:

(529) Ουδένα πω προύδωκα φίλον και πιστόν έταῖρον, ουδ' εν εμή ψυχή δουλιον ουδέν ενι.

Cf. vs. 323—8; 415—8. Unum omnium maxime ab amicis postulat, ut candido sint animo:

(87) Μή μ' ἔπεσιν μὲν στέργε, νόον δ' ἔχε καὶ φρένας ἄλλας, εἴ με φιλεῖς καί σοι πιστὸς ἔνεστι νόος,

αλλά φίλει καθαρόν θέμενος νόον, ή μ' αποειπών έχθαιρ', αμφαδίην νείκος αειράμενος.

ος δέ μιῆ γλώσση δίχ' έχει νόον, ούτος έταῖρος δειλός, Κυρν', έχθρος βέλτερος ή φίλος ών.

Cf. vs. 93—6; 599—602; 851—2. Et profecto quem animi candorem alios poscit, eo ipse praeditus est. Quid enim apertius dici potest quam ubi exsecratur in se ac suum caput, si amicis opem, inimicis malum non dabit:

(869) "Εν μοι έπειτα πέσοι μέγας ουρανός ευρυς υπερθεν χάλκεος, ανθρώπων δείμα χαμαιγενέων.

εὶ μη έγω τοῖσιν μέν ἐπαρκέσω οί με φιλεύσιν, τοῖς δ' ἐχθροῖς ἀνίη καὶ μέγα πῆμ' ἔσομαι.

Cf. vs. 1029—36. Quid candidius quam ubi hac prece Castorem et Pollucem adorat:

(1087) Κάστος και Πολυδευκες, οι έν Λακεδαίμονι δίη ναίετ' ἐπ' Εὐςώτα καλλιςόω ποταμῶ, εἴ ποτε βουλευσαιμι φίλω κακόν, αὐτὸς ἔχοιμι·

Cf. vs. 957—8. Si recte dictum est obsequio amicos, veritate odium pari, fortasse veritas fuit causa cur Theognis multorum odium et invidiam in se contraxerit. Temporis iniuria factum est ut praeterquam de Theagenis tyrannide et de populi furore qui illam excepit, de antiquiore Mega-

εὶ δέ τι κεῖνος ἐμοί, δὶς τόσον αὐτὸς ἔγοι.

rensium historia nihil certi traditum sit. In universum comperimus factiones optimatium et popularium tam pertinaciter et tam varia fortuna inter se contendisse, ut utrique vicissim principatum obtinerent; singula facta eorumque causas ignoramus. Itaque iis quae Theognidis vitae illustrandae fuissent plane caremus. Quidquid causae fuit, tanto odio Theognis flagravit ut e possessionibus exturbatus et in exsilium eiectus sit:

(1197) 'Όρνιθος φωνήν, Πολυπαίδη, οξύ βοώσης ήκουσ', ήτε βροτοῖς ἄγγελος ήλθ' ἀρότου ώραίου καί μοι κραδίην ἐπάταξε μέλαιναν, όττι μοι εὐανθεῖς ἄλλοι ἔχουσιν ἀγρούς, οὐδέ μοι ήμίονοι κυφων' ἔλκουσιν ἀρότρου, τῆς αἰειμνήστης 1) είνεκα ναυτιλίης.

Cf. vs. 833—6. Nec invitis amicis eum hanc calamitatem accepisse, patefacit querela:

(811) Χρημ' έπαθον θανάτου μέν ἀεικέος οὐτι κάκιον, των δ' ἄλλων πάντων, Κύρν', ἀνιηρότατον· οι με φίλοι προύδωκαν· έγω δ' έχθροισι πελασθείς είδήσω και των ὅντιν' ἔχουσι νόον.

Cf. vs. 575—6. Praeterea profitetur se a bonis et malis pariter reprehendi:

(367) 'Αστών δ' οὺ δυναμαι γνώναι νόον δντιν' ἔχουσιν.
οὐτε γάρ εῦ ἔρδων άνδάνω οὐτε κακώς.
μωμεύνται δέ με πολλοί, όμως κακοὶ ἤδέ καὶ ἐσθλοί.

ωμευνται σε με ποκκοι, ομως κακοι ησε και εσσκοι μιμεῖσθαι δ' οὐδεὶς τῶν ἀσόφων δύναται.

Cf. vs. 24; 287. Non solum impediverunt amici quominus e patria exterminaretur, sed ne exsulanti quidem adfuerunt:

(209) Οὺκ ἔστιν φεθγοντι φίλος καὶ πιστός έταῖρος τῆς δὲ φυγῆς ἐστίν τοῦτ' ἀνιηρότατον.

Fortunis omnibus deiectus ludibrio ab inimicis, oneri ab amicis habetur:

(1107) '' μοι έγω δειλός καὶ δὴ κατάχαρμα μέν έχθροῖς, τοῖς δὲ φίλοισι πόνος δεινά παθών γενόμην. Impatiens doloris et irae Iovem precatur:

<sup>1)</sup> Ita Welck. scripsit de coniectura; codices αλλης μνησεής.

(341). 'Αλλά Ζεῦ τέλεσόν μοι 'Ολι'μπιε καίριον εὐχήν'
δός μοι 1) ἀντὶ κακῶν καί τι παθεῖν ἀγαθόν.
τεθναίην δ', εὶ μή τι κακῶν ἄμπαυμα μεριμνέων
εὐροίμην, δοίην δ' ἀντ' ἀνιῶν ἀνίας'
αἰσα γὰρ οὕτως ἐστί' τίσις δ' οὺ φαίνεται ἡμῖν
ἀνδρῶν, οῖ τὰμὰ χρήματ' ἔχουσι βίη
συλήσαντες' ἐγὼ δὲ κύων ἐπέρησα χαράδρην,
χειμάρρφ ποταμῷ πάντ' ἀποσεισάμενος'
τῶν εἰη μέλαν αίμα πιεῖν' ἐπί τ' ἐσθλὸς ὄροιτο
δαίμων, ος κατ' ἐμὸν νοῦν τελέσειε τάδε.

Ct. vs. 337—40; 361—2. Post multos errores poetae in patriam redire contigit. Sed quemadmodum quid fuerit cur in exsilium pulsus sit ignoratur, sic causa reditus in obscuro est:

(783) Τλιθον μέν γὰρ ἔγωγε καὶ εἰς Σικελήν ποτε γαῖαν, 
ἡλθον δ' Εὐβοίης ἀμπελόεν πεδίον
Σπάρτην τ' Εὐρώτα δονακοτρόφου ἀγλαὸν ἄστυ·
καί μ' ἐφίλευν προφρόνως πάντες ἐπερχόμενον·
ἀλλ' οὔτις μοι τέρψις ἐπὶ φρένας ἡλθεν ἐκείνων.
οὕτως οὐδὲν ἄρ' ἦν φίλτερον ἄλλο πάτρης 2).

Quod multis saepe accidit ut alicuius rei studium in aliis valde vituperent, eandem ipsi nequaquam contemnant, id in re pecuniaria Theognidi usu venisse supra vidimus. Nam huc retuli sententiam qua docemur scilicet:

(525) Esse locupletem, qui sit bonus, utile et aequum est,
Utilius vivit pauper inopsque malus 3).
Huc etiam referendos esse censeo versus quorum Aristoteles unum affert, quosque post eum permulti veterum
laudarunt:

(173) "Ανδο' αγαθόν πενίη πάντων δάμνησι μάλιστα καὶ γήρως πολιού, Κυονε, καὶ ἠπιάλου,

<sup>1)</sup> In editionibus legitur δὸς δέ μοι, sed δέ mihi ineptum esse videtur, quandoquidem ab hoc ipso versu preces incipiunt. Metro non postulatur, quia δός μοι cum pondere dicitur. Cf. vs. 2, 329, 368.

<sup>2)</sup> Cf. Harpocration i. v. Oéogres.

<sup>8)</sup> Versionem latinam mutuatus sum ex opusculo quod inscribitur: Pythagoras, Phocylides, Theognis. Carmine Latino expressi, Petreio Tiara Frisio Medico et Graecarum Literarum, cum viveret, professore interprete. Franckerae cipioxic.

ην δη γρη φεύγοντα και ές βαθυκήτεα πόντον ξιπτείν, και πετρέων, Κύρνε, κατ' ήλιβάτων. και γάρ ανήρ πενίη δεδμημένος οὐτε τι είπεῖν οὐθ Ερξαι δύναται, γλώσσα δέ οἱ δέδεται.

Id ipsum in Theognideis urgetur, propterea per mare pauperiem fugiendam esse per saxa per ignes 1), quod pauper, etiamsi in republica sit exercitatissimus, tamen non modo nihil agere possit, sed ne hiscere quidem audeat. Cf. vs. 419— 20; 683-6; 815-6. Quum autem Theognis alibi licentia dicendi potius utatur quam reticentia, neque tamen fieri possit quin querela de silentio in re angusta viventibus imposito ab eodem profectae sint, coniicio poetam, post reditum in patriam, eo quod bona sua non recuperasset adductum esse ut illas querelas effunderet. Quae coniectura si vera est, efficitur ut Theognidis carmina per tria temporis spatia, quorum exsilium medium sit, distribuere debeamus 2). Sic demum intelligi poterunt haec verba:

(333) Μήποτε φεύγοντ' ἄνδρα ἐπ' ἐλπίδι, Κύρνε φιλήσης. οὺδὲ γὰρ οἴκαδε βὰς γίγνεται αύτὸς ἔτι. Sane quantum mutatus ab illo Theognide, qui adeo par-

tium studiosus est ut vel sanguinem adversariorum sitiat,

est hic Theognis qui suadet:

(219) Μηδέν άγαν άσγαλλε ταρασσομένων πολιητέων. Κύρνε, μέσην δ' έργευ την όδον, ώσπερ έγώ. Cf. vs. 331; 335. Quam mitis, quam languidus est hic mediocritatis laudator:

(129) Μήτ' ἀρετήν 3) εύχου, Πολυπαϊδη, έξοχος είναι, μήτ' αφενος μούνον δ' ανδοί γένοιτο τύγη. prae illo qui indignabundus et fervido animo exhortatur: (847) Λάξ ἐπίβα δήμφ κενεόφρονι, τύπτε δὲ κέντρφ

<sup>1)</sup> Animadvertit Welck. p. 108 Horatium Ep. I, 46 ad hunc notissimum locum alludere.

<sup>2)</sup> Aliter Welck. p. XII 39.

άρετη δ' ἐνταῦθα οὐ σημαίνει τὰ ἐπαινετά, καὶ τὴν δικαιοσύνην, καὶ τὸ κόσμιον καὶ τὴν τοῦ ἦθους καταρρύθμισιν — ἀλλά σημαίνει τὸ εντιμον και ανδρετον και μεγαλοπρεπές, και λαμπρόν, και αρχικόν έν τατς πόλεσι. Camerarius. Cf. 653-4.

οξέϊ, και ζεθγλην δυσλοφον αμφιτίθει·
οὺ γάρ ἔθ' εύρήσεις δήμον φιλοδέσποτον ὧδε
ανθρώπων, όπόσους ἡέλιος καθορά.

Non latet me fuisse qui illam studii neutrarum partium et mediocritatis commendationem aliter explicaret. Alphonsus Hecker enim in epistola critica 1) disputat Theognidem summum magistratum civitatis obtinuisse quo tempore Persae in Graecia dominarentur. Popularem autem factionem studio communis Graecorum salutis arsisse, optimates fecisse cum Persis. Theognidem vero neutri sententiae faventem, potissimum bello abstinendum sed populi ardori aliquid dandum esse ratum, non obstitisse quominus ceteris Graecis pedites auxilio mitterentur, sed omni opera prohibuisse quominus classis ornaretur et mari quoque Persas finibus arcerent Megarenses. Itaque Theognidem, summorum infimorum pariter odio in se contracto, magistratu sese abdicare coactum esse. Haec ille; quae quominus recte disputata esse putem, impedior et eo quod Herodotus nihil tradit unde quo animo Megarensium primores fuerint sciri possit, et eo quod istiusmodi ambigua belli gerendi ratio, qualem Theognis secutus esse arguitur, imaginaria est nec consentanea cum vs. 549-53:

"Αγγελος. ἄφθογγος πόλεμον πολύδακουν εγείρει, Κύον', ἀπὸ τηλαυγέος φαινόμενος σκοπιής. 
αλλ' επποις εμβαλλε ταχυπτέρνοισι χαλινούς· 
δήων γάο σφ' ἀνδοων ἀντιάσειν δοκέω. 
οὺ πολλὸν τὸ μεσηγύ· διαπρήξουσι κέλευθον.

Cf. vs. 235—6; 825—30. Atque haec sine dubio emissa sunt in illa trepidatione, quum, Herodoto teste 2), Mardonius paulo ante pugnam Plataeensem iter faciens ex Attica in agrum Thebanum, nuntio accepto exercitum Lacedaemoniorum Megara venisse, conversum agmen versus Megara duceret, equitatu praemisso qui agrum Megarensem vastaret. Verum etiam in elegia, quae facta est antequam

١.

<sup>1)</sup> Philol. a. 1850. p. 474 sqq.

<sup>2)</sup> IX, 14.

Megarenses in tanto discrimine periculi versarentur, poeta ostendit se non eum esse qui ambigue agendo nihil agendum esse censeat. Nam hoc orat Apollinem:

Igitur subductis rationibus permaneo in sententia Theognidem, quum antea libere dixisset quae sentiret, ab exsilio reducem, propter fortunarum iacturam aliquanto cautiorem factum, linguam compescuisse et amico suasisse ut ne crabrones irritaret. Ad hoc quadrant insuper vs. 583—4:

'Αλλά τὰ μέν προβέβηκεν, ὰμήχανόν ἐστι γενέσθαι ἀργά· τὰ δ' ἐξοπίσω, των φυλακή μελέτω.

Neque hoc loco praetermittendum existimo, bonam partem Theognidis elegiarum in eo genere elegiaci carminis esse, unde tanquam e lyrica poesi pelluceat quibus animi perturbationibus poeta commoveatur. Nam si hoc memoria tenetur, intelligitur quid causae sit cur in Theognidis poematis tam multa legantur quae sibi non constant. Ecquid mirum — licet dolendum sit — hominem, qui bonis eversus exsul trans mare currat, cum coelo eatenus animum mutare ut egestatem moleste ferens pecuniam aliquanto maioris quam antea faciat? Nonne cum rerum natura convenit miserum exsulem, in egestatem redactum, nunc animo abiecto desperare salutem, ut vs. 819—20:

'Ες πολυάρητον κακόν ἥκομεν, ἔνθα μάλιστα,
Κύρνε, συναμφοτέρους μοῖρα λάβοι θανάτου·
nunc amico malorum socio animum augere, ut vs. 355—8:

<sup>2)</sup> Praesero hanc lectionem, quae non mea est, vulgatae Fywys Sidoux'.

Τόλμα, Κύρνε, κακοῖσιν, ἐπεὶ κάσθλοῖσιν ἔχαιρες, εὖτέ σε καὶ τοὐτων μοῖρ' ἐπέβαλλεν ἔχειν' ώς δέ περ ἐξ ἀγαθών ἔλαβες κακόν, ως δέ καὶ αὖτις ἐκδῦναι πειρώ, θεοῖσιν ἐπευγόμενος.

II.

Si quis est qui Theognidis elegiarum adumbrationem meam perlegerit, hunc rogatum velim ut cum proximis versibus componat ea quae Theognideam farraginem legenti occurrunt vs. 257:

«Ιππος έγω καλή και ἀεθλίη, ἀλλὰ κάκιστον ἄνδρα φέρω, καί μοι τοῦτ' ἀνιηρότατον· πολλάκι δ' ἠμέλλησα διαρρήξασα χαλινόν φεύγειν, ωσαμένη τὸν κακὸν ήνίοχον.

Est inversio satis aperta. Nam qui rempublicam dici interpretatus est non attendit ad verbum qui rempublicam dici interpretatus est non attendit ad verbum qui rempublicam. Ergo Theognis, ubi Cyrnum de virtutibus et vitiis hominum admonet, non tantum rempublicam quaeque ad eam pertinent, verum etiam rem amatoriam spectat. Scilicet ista mutabilitas mentis, rebus subiunctae, poetam eo adduxit ut in usum iuvenis amici varias res tractaret. Huius rei causa de ratione qua quis elegantissime bibat et humanissime ebrius sit praecepta dantur vs. 413—14; 467—74; 503—8; 837—40. Summam humanitatem admiramur vs. 1041—2:

Huic age ploranti nos molliter arridentes exhilaret largo tibia iuncta mero.

Quin quo frugalior et exercitatior Cyrnus evaderet e disciplina, Theognis plebis contemptor magnos spiritus alens aliquot elegias, in quibus meretrices et paedicatores inducerentur, ceteris inserendas esse censuit. — Vid. vs. 261—66; 371—2; 457—60; 579—82; 695—6; 861—4; 939—42; 993—6; 1043—44; 1063—8; 1095—6. — Eandem ob causam elegiarum librum alterum addidit, si quid forte pudoris Cyrnus priore lecto retinuisset. Et quo facilius discipulus bona praecepta memoriter disceret, magister in altero libro novos versus maximam partem notis similes fecit. Nimirum ob tot virtutes Athenienses Theognidis elegias secundum Homerum dignas habebant quas pueri sui in ludis literariis ediscerent. Nam

fortes creantur fortibus et bonis.

Est in iuvencis, est in equis patrum virtus; neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam.

Doctrina sed vim promovet insitam, rectique cultus pectora roborant: utcunque defecere mores, dedecorant bene nata culpae 1).

Sed satis iocorum. Ego potius credam omnia in nihil non mutari posse, quam allegoriam istam a Theognide profectam esse. Nam sapit illud genus carminum, in quo, ut Ovidii verbis utar, Cupidine triumphum ducente,

Mens bona ducatur manibus post terga retortis et Pudor et castris quidquid Amoris obest<sup>2</sup>). Atqui est ea pars poesis a Theognidis ingenio alienissima. Id vel unus locus a Stobaeo prolatus, quem ab initio superioris capitis exscripsimus, demonstrat. Cum eo congruunt Plato Legg. I p. 630 et Isocrates ad Nicocl. § 42 sqq. 3).

<sup>1)</sup> Hor. Od. IV, 4. Monet Io. Luzac Horatium alludere ad Theogn. vs. 183 sqq.

<sup>2)</sup> Amorum I, 2, 30.

<sup>3)</sup> Isocratis locum lubet exscribere, quo commodius cum Stob. conferatur: Επελ κάκεινό μοι πρόδηλον ήν, δτι τὰ συμβουλεύοντα καλ τών ποιημάτων καλ τών συγγραμμάτων χρησιμώτατα μέν άπαντες νομίζουσιν, ού μήν ήθιστά γ' αὐτών ἀκούουσιν, ἀλλὰ πεπόνθασιν διερ πρὸς τοὺς νουθετούντας καλ γὰρ ἐκείνους ἐπαινούσι μέν, πλησιάζειν δὲ βούλονται γεῖς συνεξαμαρτάνουσιν, ἀλλὶ οὐ τοῖς ἀποτρέπουσιν. Σημεῖον δ' ἄν τις ποιήσαιτο τὴν Ἡσιόδου καλ Θεόγνιδος καλ Φωκυλίδου ωοίησιν καλ γὰρ τούτοτης φασλ μὲν ἀρίστους γεγενήσθαι συμβούλους τῷ βίφ τῷ τῶν ἀντούτοτης φασλ μὲν ἀρίστους γεγενήσθαι συμβούλους τῷ βίφ τῷ τῶν ἀν

Discrepant Athenaeus VI p 310 c. et Suidas. Quod ad testes attinet, res huc redit: locupletissimi testes aiunt; oscitantes, qui diu post audiverunt, negant; utris credendum est?

Quamquam autem inversio, quae subactam mulierem taedio domini captam esse significat, a Theognidis ingenio abhorret, tamen inest aliquid Theognideum. Deprehendimus imitatorem. Invenitur corpus delicti vs. 124:

και γνώναι πάντων τούτ' ανιηρότατον.

Alius imitator ex eodem versu uno verbo plus usurpavit vs. 1356:

ην δέ διώκων

μή τελέση, πάντων τουτ' ανιηρότατον.

Fateor quidem periculum esse ne quis me falsi indicli accuset, arguens eadem verba repeti vs. 210 et 812, quos a Theognide non facile quisquam abiudicet, sed metu non deterrebor. Simulac probaverit accusator et Theognidem allegoriam de qua agitur fecisse, et apud Graecos nunquam accidisse ut posterior poeta superioris verba imitando exprimeret, manus dabo. Priusquam res eo perveniat, nolit accusator contemnere quae dicturus sum. Est enim Theognideae farraginis proprium ut in ea permulti versus legantur, qui toti aut partim, prorsus iisdem aut fere similibus verbis, bis vel saepius repetuntur. Verisimillimum est hanc crebram repetitionem partim inde ortam esse, quod et Theognis et quicunque alii poetae ex indigesta mole protrahuntur, vocem vel sententiam aliquam a se excogitatam adeo adamarint, ut identidem uterentur. Sed quantacunque pars repetitorum verborum ac versuum hinc originem duxit, etiam tres aliae causae accedunt, quas iam initio strictim attigi. Una est, quod aequales aut posteriores poetae verba quibus moverentur nullo consilio imitati sunt; altera, quod

θρώπων, ταυτα δε λέγοντες αίρουνται συνδιατρίβειν ταϊς άλλήλων άνοίαις μάλλον ή ταϊς εκείνων ύποθήκαις. \*Ετι δ' εξ τις εκλέξειε των προεχόντων ποιητών τάς καλουμένας γνώμας, εφ' αξς εκείνοι μάλιστ' εσπούδασαν, όμοίως ών καλ πρός ταύτας διαθείεν ήδιον γάρ αν κωμωδίας της φαυλοτάτης ή των ούτω τεχνικώς πεποιημένων άκούσαιεν.

fuerunt qui iocandi cavillandive causa gravia sententiarum verba in res levissimas vel spurcissimas transferrent; tertia, quod eaedem elegiae a pluribus in brevius contractae sunt. Res ipsa loquitur, difficillimum esse quatuor haec genera ita definire, ut de singulis versibus constet ad quod genus referendi sint. Sagaciores quam ego sum id stabiliant. Mihi satis erit si effecero ut ad ipsa genera, in quorum secundo adhuc parum curae positum est 1), in posterum viri docti magis animum attendant. In hunc finem versuum ad primum et secundum genus pertinentium coniunctim, reliquorum suo loco disiunctim summarium dare conabor. Et quoniam eo progressus sum ut alteram propositi partem adumbrare debeam, illico initium faciam primi summarii, cui inseram versus aliunde petitos, de quibus versus in Theognidea poemata recepti aut nonnihil referunt, aut tam multum ut ovum ovo similius esse nequeat. Ubi opus erit in medio summario subsistam.

27 Σοι δ' εγώ ευ φρονέων ύποθήσομαι, οίάπερ αὐτός, Κυρν', ἀπό των ἀγαθων παῖς ετ' εων έμαθον. 1049 Σοι δ' εγώ οίά τε παιδι πατήρ ύποθήσομαι αὐτός εσθλά.

105 Δειλούς εὖ Ερδοντι ματαιοτάτη χάρις ἐστίν· 955 Δειλούς εὖ Ερδοντι δύω κακά·

145 Βούλεο δ' εὐσεβέων ολίγοις σὐν χρήμασιν οἰκεῖν ἤ πλουτεῖν, αδίκως χρήματα πασάμενος. ἐν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ' ἀρετή' στιν,

<sup>1)</sup> Welcker, qui nihil neglexit, dicit p. LXXIX; "Quibus expunctis supererunt fortasse quaedam non a Theognide, sed ab imitatoribus profecta et posteriore aetate, colligendi, quae ad idem poescos genus pertinerent, studio, ipsi adscripta, quae discerni non possint, vel si aliqua specie vari possint, non debeant certe a reliquis separari, quia maior est comparationis instituendae, quam disjunctionis nimis sedulae utilitas".

πᾶς δέ τ' ἀνὴρ ἀγαθός, Κύρνε, δίκαιος ἐών. Fragm. Phocyl. 17 
Έν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ' ἀρετή' στιν.

153 Τίκτει τοι κόρος ύβριν, δταν κακώ όλβος ξπηται ἀνθρώπω, και δτω μη νόος άρτιος ή. Fragm. Sol. 8

Τίπτει γάρ πόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται.

- 167 "Αλλ' άλλφ κακόν έστι, το δ' ατρεκές όλβιος οὐδείς ανθρώπων, όποσους ήέλιος καθορά.
- 615 Ουδένα παμπήδην αγαθόν και μέτριον ανδρα των νύν ανθρώπων ή έλιος καθορά.
- 849 Ου γάρ εθ' ευρήσεις δήμον φιλοδέσποτον ώδε ανθρώπων, όπόσους η έλιος καθορά.

Fragm. Sol. 14

Οὐδέ μάκαρς 1) οὐδείς πέλεται βροτός, ἀλλά πονηροί πάντες, ὅσους θνητούς ἡέλιος καθορά.

- 181 Τεθνάμεναι, φίλε Κύρνε, πενιχρώ βέλτερον ανδρί ή ζώειν χαλεπή τειρόμενον πενίη.
- 683 Πολλοί πλούτον έχουσιν αίδριες· οί δε τα καλά ζητούσιν γαλεπή τειρόμενοι πενίη.
- 751 . . . . . . . . . . . οἱ δὲ δίκαιοι τουίχονται χαλεπῆ τειρόμενοι πενίη.
- 205 αλλ' ό μέν αὐτὸς ἔτισε κακὸν χρέος οὐδέ φίλοισιν άτην έξοπίσω παισίν ύπερκρέμασεν

Fragm. Sol. 13, 29

άλλ' ό μέν αὐτίκ' ἔτισεν, ό δ' ὕστερον εἰ δὲ φὐγωσιν αὐτοί, μηδὲ θεών μοῖρ' ἐπιοῦσα κίχη, 
ἢλυθε πάντως αὖθις ἀναίτιοι ἔργα τίνουσιν 
ἢ παΐδες τοὐτων ἢ γένος ὧν ὸπίσω.

<sup>1)</sup> Ita Stephanus; Bergk μάκας.

214 δργήν συμμίσγων ήντιν' Εκαστος έχει, 312 γιγνώσκων δργήν ήντιν' Έκαστος έχει.

219 Μηδέν άγαν άσχαλλε ταρασσομένων πολιητέων

335 Μηδέν άχαν σπευδειν

401 Μηδέν άγαν σπεύδειν

657 Μηδέν άγαν χαλεποίσιν ασώ φρένα μηδ' αγαθοίσιν χαίρ', έπει έστ' ανδρός πάντα φέρειν αγαθού.

593 Μήτε κακοίσιν ασώ τι λίην φρένα, μητ' αγαθοίσιν τερφθής έξαπίνης, πρίν τέλος ακρον ίδείν.

232 ἄτη δ' ἐξ αἰτῆς ἀναφαίνεται, ῆν όπότε Ζευς πέμψη τειφομένοις, ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 318 χρήματα δ' ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει 992 δυναται δ' ἄλλοτε ἄλλος ἀνήρ

237 Σοι μέν εγώ πτέρ' εδωκα, σύν οίς επ' απείρονα πόντον πωτήση και γην πάσαν αξιράμενος δηϊδίως. Φοίνης δέ και είλαπίνησι παρέσση έν πάσαις, πολλών κείμενος έν στόμασιν καί σε σύν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες εὐχόσμως έρατοί χαλά τε χαί λιγέα άσονται και δταν δνοφερής ύπο κευθεσι γαίης βής πολυκωνθτους είς 'Αίδαο δόμους, ουδέ τότ' ουδέ θανών απολείς κλέος, άλλά μελήσεις άφθιτον ανθρώποις αίξν έχων όνομα, Κύρνε, καθ' 'Ελλάδα γην στρωφώμενος ήδ' ανά νήσους, ληθυοέντα περών πόντον ἐπ' ατρυγετον, ούγ ໃππων νώτοισιν έφήμενος αλλά σε πέμψει αγλαά Μουσάων δώρα ιοστεφάνων πάσι γάρ, οίσι μέμηλε, και έσσομένοισιν αοιδή έσση όμως, όφο' αν ή γή τε και ήέλιος.

| αὐτὰο ἐγών ολίγης παρά σεῦ οὐ τυγχάνω αἰδοῦς 1), |
|--------------------------------------------------|
| αλλ' ωσπερ μικρον παϊδα λόγοις μ' απατάς.        |
| 1265 έγω δέ σέ πολλάκις ήδη                      |
| εὖ έρδων αἰδοῦς οὐδεμιῆς ἐτυχον                  |
| 1303 , , οὐκέτι δηρόν                            |
| Έξεις Κυπρογενούς δώρον Ιοστεφάνρυ.              |
| 1332 είποτε και συ                               |
| Έξεις Κυπρογενούς δώρον λοστεφάνου.              |
| 1383 (Κυπρογενούς) δώρον Ιοστεφάνου              |
| Odyss. VIII 579                                  |
| τον δε θεοί μεν τεύξαν, επεκλώσαντο δ' ολεθρον   |
| ανθοώποις. Ίνα ναι έσσομένοισιν αοιδή.           |

Operae pretium esse videtur hoc loco paulisper manere. Quidni enim suaviter rideamus poetam, qui talia dicere ausus queratur se nequaquam observari sed tanquam parvum puerum decipi? Quid est ineptum et insulsum, si hoc carmen non est? Comparatur Cyrnus cum avi. Esto sane: sed quid facias poeta qui serio dicat avem post mortem non equo per continentem Graeciam et insulas circumvectum iri? Quum virorum doctorum iudicia tanti faciam quanti par est, tamen id mihi sumo ut hac in re ab iis dissentiam. Censet enim Bergk hanc esse genuinam Theognidis elegiam 2). Hermann, cuius scripto uti mihi non contigit, videtur propter istam insulsitatem elegiam in tres particulas divisisse. Welcker et Schneidewin existimant elegiam finem fecisse eorum quae Theognis ad Cyrnum scripsit. Immo clausit elegia librum alterum elegiarum, qui totus est de impuro puerorum amore, suntque simulati et Theognis et Cyrnus. Casti amoris, qualis Theognidis fuit in Cyrnum, non est eiusmodi oratio. Impudici homines, guemadmodum multa alia, sic nomen Cyrni e pri-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mus. Rhen. 1845 p. 421 sqq.

stinis Theognidis elegiis mutuati sunt; cf. vs. 372 et 1354. Igitur potius assentior Bernhardyo dicenti: »Man musste sich aber einen Grad der äussersten Verworrenheit denken und daraus ein unbedingtes Recht zum Restauriren herleiten, um z. B. den Schluss der ächten KyrnosGnomologie bei vs. 237 sqq. anzusetzen, bei Versen welche nach dem Erfolge gedichtet sind, nachdem Theognis auch beim Trinkgelage vermuthlich in Athen einen Platz und anderwärts in Hellas seine Leser gefunden hatte" 1).

351 <sup>3</sup> Α δειλή πενίη, τί μένεις προλιπούσα παρ' άλλον άνδρ' ιέναι; μή λήν οὺκ ἐθέλοντα φίλει· αλλ' 'ίθι και δόμον άλλον ἐποίχεο, μηδέ μεθ' ήμέων αιεί δυστήνου τούδε βίου μέτεχε.

649 <sup>3</sup> Α δειλή πενίη, τί έμοῖς έπικειμένη ὤμοις σῶμα καταισχύνεις καὶ νόον ημέτερον, αλσχρά δέ μ' οὐκ ἐθέλοντα βίη κακά 2) πολλά διδάσκεις, ἐσθλά μετ' ἀνθρώπων καὶ κάλ' ἐπιστάμενον.

388 τολμά δ' οὐκ ἐθέλων αἴσχεα πολλά φέρειν, χρημοσύνη εἴκων, ἡ δἡ κακά πολλά διδάσκει, ψευδεά τ' ἐξαπάτας τ' οὐλομένας τ' ἔριδας, ἄνδρα καὶ οὐκ ἐθέλοντα:

<sup>1)</sup> Grundr. der Griech. Lit. 2te Bearb, 2ter Th. 1ste Abth. p. 461 sq.

Bergk \*avà.

neke coniecerunt μ' οπνεῖς. Quanto simplicius est quod iamdudum Geel restituit: τί μένεις; προλιποῦσα παρ' ἄλλον ἄνδρ' ἰέναι, ut ἰέναι significet idem quod ἴθι. Verba μὴ λὴν Bergk scripsit e coniectura. Mut. exhibet μ'ην' δὴν, Vat. et cum eo Ven. τί δημ'. Porro optimus codex praebet φιλεῖ, reliqui omnes φιλεῖς; φίλει coniecit Bekker. Loci collati demonstrant legendum esse: με βίη οὐκ ἐθέλοντα φιλεῖς. Sic omnia recte habent et maxime cum codicibus conveniunt.

355 Τόλμα, Κύρνε, κακοΐσιν έπει κασθλοΐσιν έχαιρες,

1029 Τόλμα θυμέ κακοῖσιν ὅμως ἄτλητα πεπονθώς δειλών τοι κραδίη γίγνεται οξυτέρη.

365 "Ισχε νόον, γλώσση δε το μείλιχον αιεν επέσθω δειλών τοι τελέθει καρδίη οξυτέρη.

En duo versus qui mirum in modum iisdem fere verbis prorsus aliud significant: alter, stultum esse cui mens in promptu sit, alter, parvi animi esse qui malis exacuatur. Hic certe, si usquam, imitator deprehenditur.

| 358  |  | • |     |    | •    | θεοῖσιν                  | έπευχόμενος. |
|------|--|---|-----|----|------|--------------------------|--------------|
| 943  |  |   | ада | νά | toig | <b>ઈ દ</b> ાઉપ <i>પ</i>  | έπευχόμενος. |
| 1116 |  | • | •   | •  | •    | <b>ชะ</b> อเัชเ <i>ง</i> | ἐπευξάμενος. |

409 Οὐδένα θησαυρόν παισίν καταθήση αμείνω αἰδούς, η τ' αγαθοῖς ανδράσι, Κυρν', ἔπεται. 635 'Ανδράσι τοῖς αγαθοῖς ἔπεται γνώμη τε καὶ αἰδώς'

457 Οῦ τοι σύμφορόν ἐστι γυνὴ νέα ἀνδρὶ γέροντι·
οὐ γὰρ πηδαλίω πείθεται ώστ' ἄκατος,
οὐδ' ἄγκυραι ἔχουσιν· ἀπορρήξασα δὲ δεσμά
πολλάκις ἐκ νυκτών ἄλλον ἔχει λιμένα.

Athen. XIII p, 560 a. Και Θεόφιλος δε εν Νεοπτολέμο εφη οὐ σύμφοςον νέα στι πρεσβύτη γυνή, 
ώσπες γὰς ἄκατος οὐδε μικοὸν πείθεται 
ενι πηδαλίω, τό πεισμ' ἀπορρήξασα δέ 
εκ νυκτός ετερον λιμέν' εχουσ' εξευρέθη 1).

472 παν γάρ αναγκαῖον χρημ' ανιηρον έφυ.
Fragm. Euen. 8
παν γάρ αναγκαῖον πραγμ' ανιαρον έφυ.

539 Οὖτος ἀνής, φίλε Κυονε, πέδας χαλκευεται αὐτῷ, εἰ μὴ ἐμὴν γνώμην ἐξαπατῶσι θεοί.
 553 Οὐ πολλὸν τὸ μεσηγυ διαπρήξουσι κέλευθον, εἰ μὴ ἐμὴν γνώμην ἐξαπατῶσι θεοί.

725 . . . . . . . . . τὰ γὰρ περιώσια πάντα χρήματ' ἔχων οὐδεἰς ἔρχεται εἰς 'Αἰδεω, οὐδ' ἀν ἄποινα διδούς θάνατον φι/γοι οὐδέ βαρείας νούσους οὐδέ κακὸν γήρας ἐπερχόμενον.

<sup>1)</sup> Cf. Meineke fragm. Com. Gr. III p. 628.

1178 Ούτις ἄποινα διδούς θάνατον φύγοι οὐδέ βαρεῖαν δυστυχίην, εὶ μὴ μοῖς' ἐπὶ τέρμα βάλοι.
1132 \*\*λαίω δ' ἀργαλέον γῆρας ἐπερχόμενον.

783 Οίνε τὰ μέν σ' αἰνῶ, τὰ δὲ μέμφομαι, οὐδέ σε πάμπαν οὖτε ποτ' ἐχθαίρειν, οὖτε φιλεῖν δύναμαι.
1091 'Αργαλέως μοι θυμὸς ἔχει περὶ σῆς φιλότητος' οὖτε γὰρ ἐχθαίρειν, οὖτε φιλεῖν δύναμαι.

1039 \*Αφρονες άνθρωποι καὶ νήπιοι, οΐτινες οἶνον μη πίνουσ' άστρου καὶ κυνός ἀρχομένου.
1069 \*Αφρονες άνθρωποι καὶ νήπιοι, οΐτε θανόντας κλαίουσ', οὐδ' ήβης άνθος ἀπολλυμενον.

1171 Γνώμην, Κυρνε, θεοί θνητοισι διδούσιν άριστον ανθρώποις γνώμη πείρατα παντός έχει.

Fragm. Sol. 16

Γνωμοσύνης δ' αφανές χαλεπώτατον έστι κοήσαι μέτρον, δ δή πάντων πείρατα μούνον έχει.

Hoc summario perlustrato neminem iudicaturum esse spero, me in colligendis locis imitando expressis oleum et operam perdidisse. Quod ad formam attinet, taedet me ipsum ieiunae enumerationis, sed coegit

necessitas, cuius cursus transversi impetum voluerunt multi effugere, pauci potuerunt. 1) Nequedum cunctos locos dedi, sed reliquos ad parodias referendos esse censeo.

#### III.

Contra quam inter homines fieri solet, inter locum derisum et deridentem est maxima coniunctio. Itaque sibi invicem, quidquid mali accidit, pro viribus amicissime opitulantur. Iam parodias adumbraturus ordiar ab iis in quibus mutua fides conspicitur.

Queritur Theognis se ab amicis prodi:

(575) Οί με φίλοι προδιδούσιν, έπει τόν γ' έχθρον αλεύμαι ώστε κυβερνήτης χοιράδας είναλίας.

Neminem fugit hos versus non recte sese habere. Bergkio corruptela videtur inesse verbis ἐπεὶ τόν γ' et fortasse legendum ἐπίστιον. Hartung, qui in Theognide paulo ad con-

<sup>1)</sup> Laberii Prol. vs. 1.

iecturam faciendam audacior est, edidit μάτην ἐχθρους ἄρ' αλεύμαι. Aliter scripsissent, opinor, si meminissent quae dicit Meineke Philol. 1861 p. 355: »Qui Theognideorum carminum reliquias emendare instituerunt critici, non semper eo animum adverterunt, haud pauca illorum poematiorum aut lacunis intercepta esse aut in fine uno pluribusve distichis truncata". Haec reputans inter προδιδούσεν et ἐπεὶ existimo esse lacunam. Excidit aliquid quo significetur idem fere quod legitur vs. 1219 sq.:

'Εχθοόν μέν χαλεπόν καὶ δυσμενή 1) έξαπατήσαι Κυονε· φίλον δέ φίλφ δάδιον έξαπατᾶν.

Esto: sed quid haec cum parodia? Quod suspicio inter προδιδούσιν et ἐπεὶ lacunam esse, mea sententia, non parum augetur his versibus, quibus inducitur querula meretrix:

(861) Οἱ με φίλοι προδιδούσι καὶ οὐκ ἐθέλουσί τι δούναι ἄστρων ²) φαινομένων ἀλλ' ἐγὼ αὐτομάτη εσπερίη τ' ἔξειμι καὶ ορθρίη αὖτις ἔσειμι ἡμος ἀλεκτρυόνων φθογγος ἐγειρομένων.

Puto enim, ut parodiam, sic carmen quod imitator ante oculos habuit quatuor versuum fuisse. Candide fateor me hoc dubitanter dicere, sed reticere nolebam, tum quia lacunam manifestam esse arbitror, tum quia alterum carmen suppetit quod, quum olim lacunosum fuerit, parodia recte duobus versibus suppletum esse confirmat. Carmen est:

(1157) Πλούτος και σοφίη θνητοῖς αμαχώτατον αἰεί·
οὐτε γάρ ὰν πλούτου θυμὸν ὑπερκορέσαις·
ώς δ' αὕτως σοφίην ὁ σοφώτατος οὺκ ἀποφεύγει,
ἀλλ' ἔραται, θυμὸν δ' οὺ δύναται τελέσαι.

Ex his versibus duo priores in codicibus prorsus omittun-

<sup>1)</sup> Praesero hanc codicum lectionem Bergkianae dvauever.

<sup>3)</sup> ἄστρων scriptum est e coniectura Hermanni et Emperii, pro absurda codicum lectione ἀνδρῶν; Ahrens coniecit δάδων. Verisimillimum est ἄστρων vel λύχτων vel aliquid in hanc sententiam, nam ea, quae meretrix dicit, huc redennt: "quoniam sub vesperam amici me non visunt, ego ultro amicos adibo." Igitur a siderum ortu usque ad gallicinium erit περίδρομος (581).

tur. A Turnebo primo eruti sunt e Stob. XCI, 26. Vide quam parodia cum Stobaeo conveniat:

(1267) Παϊς τε και εππος όμοτον έχει νόον ούτε γάρ εππος ήνίοχου κλαίει κείμενου εν κονίη,

αλλά τον υστερον άνδρα φέρει πριθαϊσι πορεσθείς·
ως δ' αύτως και παϊς τον παρεόντα φιλεϊ.

Etiam magis conspicuum est vinculum coniunctionis inter carmen eiusque parodiam, ubi est mendorum non solum illustrandorum sed etiam corrigendorum. Dat aliquis amico hoc consilium:

(1151) Μήποτε τον παρεύντα μεθείς φίλον άλλον έρευνα, δειλών ανθρώπων ξήμασι πειθόμενος.

Ultimum versum spurcus homo transfert in carmen ad puerum:

(1259) 3 παῖ, τὴν μορφὴν μέν ἔφυς καλός, ἀλλ ἐπίκειται καρτερός, ἀγνώμων 1), σῆ κεφαλῆ στέφανος ἐκτίνου γὰρ ἔχεις ἀγχιστρόφου ἐν φρεσίν ἦθος, ἄλλων ἀνθρώπων ῥήμασι πειθόμενος.

Nonne manifestum est, in parodia quoque, etiamsi sententia non postularet, tamen propter serium poematium, auctore Bekkero, legendum esse δειλών ἀνθρώπων?
Sunt duo versus qui criticis multum negotii facessiverunt:

(1257) 3 παῖ, ἐπτίνοισι 2) πολυπλάγκτοισιν όμοῖος οργήν, ἄλλοτε τοῖς, ἄλλοτε τοῖσι φιλεῖν.

Longum est enumerare mutationes quas viri docti suaserunt. Coniecturarum amans annotationem Bergkii ad hunc locum inspiciat. Omnes sentiunt vitium latere in verbis τοῖσι φιλεῖν. Procul dubio iamdudum vitium sustulissent, si cogitassent hoc carmen:

<sup>1)</sup> In hoc vocabulo aliquid humani accidit Bergkio. Dicit enim haud dubie corruptum esse et coniicit ἀμμωτῶν i. e. ἀνεμωνῶν, conferens Hesychium i. v. Δμώνας. Quum plerumque interpretationem praecedere debeat emendata lectio, tamen nonnunquam interpretatio praecedat emendationem necesse est. Hoc loco nihil est mutandum, quandoquidem ἀγνώμων est vocativus. Cur puer appelletur ἀγνώμων, ipsum carmen explanat.

<sup>2)</sup> Mut. xxxdúrosos; emendavit Welcker. Cf. vs. 1261 et 1302. Edit. Bergkiana codici obtemperat.

(1071) Κύρνε, φίλους πρός πάντας επίστρεφε ποικίλον ήθος συμμίσγων οργήν οίος ξκαστος έφυ.

νύν μέν τώδ' εφέπου, τότε δ'αλλοίος πέλευ οργήν πρεϊσσόν τοι σοφίη και μεγάλης άρετης.

Nam ne multis morer, poeta verbis e Theognidis excerpto desumptis puerum obiurgat:

άλλοτε τοίς, άλλοτε τοίς έφέπει.

In secundo capite bis in transcursu dixi eam partem elegiarum, quae  $i \lambda \epsilon_{\gamma} \epsilon i \omega \nu \beta'$  inscribitur, totam parodiis contineri. Nunc eo perveni ubi propositum postulat ut enarrem quam vera sit illa sententia. Nam quod ostenturus sum, quo pacto inversa ratione vocabulum quod in sincero carmine corruptum est iuvante parodia corrigatur, huius rei exemplum fortasse probabile non faciam, nisi prius demonstravero hanc elegiarum partem totam fere ex altera pendere. Sic omnes deinceps parodiae, quae hac parte continentur, apparebunt.

Contemplemur introitum, ubi Amor castigatur:

(1931) Σχίτλι' "Εριος, μανίαι σ' ετιθηνήσαντο λαβούσαι"

έκ σέθεν ὤλετο μέν Ἰλίου ακρόπολις,

ώλετο δ' Αἰψείδης Θησεύς μέγας, ὅλετο δ' Αἴας, ἐσθλὸς 'Οϊλιάδης, σήσιν ἀτασθαλίαις.

Quid furis, poeta? Non tuo igne ardes sed alieno, quem petisti ex indignabundi Theognidis versibus:

(1103) <sup>α</sup>Υβρις καὶ Μάγνητας ἀπώλεσε καὶ Κολοφώνα καὶ Σμιθρνην, πάντως, Κυθνε, καὶ ἄμμ' 1) ἀπολεῖ.

(541) Δειμαίνω μη τηνδε πόλιν Πολυπαϊδη υβρις, ήπερ Κενταθρους ωμοφάγους, ολέση.

Debebas saltem, o bone, si sordes tibi placebant, Amori parcere, quocum tibi non magis quam cum Musis quidquam est commune, et ab eodem principium facere ac Strato, tuarum sordium consors:

Έκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καθώς εἴρηκεν "Αρατος·

υμῖν δ', ὧ Μοῦσαι, σήμερον οὐκ ἐνοχλώ.

<sup>1)</sup> Ita Welcker; ἔμμ' apud Bergkium e Mutinensi.

εὶ γὰρ ἐγὰ παϊδάς τε φιλώ καὶ παισίν όμιλώ, τοῦτο τί πρὸς Μουσας τὰς Ἑλικωνιάδας 1);

Nam post pueri deo nati criminationem statim blandis verbis te convertis ad puerum homine natum:

(1295) 3 παϊ ακουσον έμευ, δαμάσας φρένας, ουτοι απειθή μύθον έρω τη ση καρδίη ουδ' αχαριν, αλλά τληθι νόω συνιείν έπος ουτοι ανάγκη?)

Cuius elegidii ut secundum pentametrum absolveres, miserum in modum haec verba detorsisti:.

(1085) Δημώναξ, σε δε πολλά φέρεις βαρε ου γάρ επίστη τουθ' έρδειν ωτι σοι μή καταθείμιον ή.

Nec quod artificiali uteris lingua quisquam tibi vituperationi ducet, quoniam multos huius mali habes socios, sed non impune feceris quod deinde committis. Quis tandem capiat haec tua verba:

(1243) Δήν δή και φίλοι ώμεν έπειτ άλλοισιν όμίλει, ήθος έχων δόλιον, πίστεος αντίτυπον.

Qui fit ut nemo intelligat? Quod tu simiam agis. Videamus enim quid dicat poeta quem imitaris:

(595) "Αυθρωπ' αλλήλοισιν απώπροθεν ώμεν έταῖροι·
πλήν πλούτου παντός χρήματός έστι κόρος.
δην δη καί φίλοι ώμεν ατάρ γ' άλλοισιν 3) όμίλει
ανδράσιν, οι τον σον μάλλον ίσασι νόον.

<sup>1)</sup> Anthol. Gr. ed. Jacobs II p. 449

<sup>2)</sup> Bergk ἀνάγκη; in collatione Mutinensis, qua uti me dixi, legitur ἀνάγκη. Codicis lectio confirmatur vs. 1095;

Σπέπτεο δή νῦν ἄλλον, ἐμοί γε μὲν οὔτις ἀνάγκη ταῦθ' ἔφθειν, τών μοι πφόσθε χάφιν τίθεσο. Pro ταῦθ' apud Bergkium est τοῦθ' propter codices. Ahrens conic

Pro ταῦθ' apud Bergkium est τοῦθ' propter codices. Ahrens coniecit τοῦθ' ἔψθεν τοῦ μοι. Et hoc quidem loco Mut. praebet τοῦθ', sed post vs. 1160 in collatione reperio;

δ τέω, οι των ανάδεε, έποι λε κέω οπτις συσκών ταπθ, εδοεικ' των ποι αδοαθε Χφόιν τιθεσο.

<sup>3)</sup> Mut. et Bergk τ' άλλοισιν. Si simpliciter dicendum est quod sentio, nodum in scirpo quaesivisse mihi videntur viri docti qui putaverunt tertium versum adeo corruptum esse ut omnia vocabula, excepto φίλοι, in omnia mutere

Visne tibi haec per circuitum eloquendi explicem? Poeta est unus eorum qui Achilli consentiunt asseveranti:

έχθοὸς γάρ μοι κεῖνος όμῶς 'Ατδαο πυλησιν ος χ' έτερον μέν κευθη ένὶ φρεσίν, ἀλλὸ δὲ εἴπη. ¹) Itaque amico, cuius eum taedet quod ambiguus est, per ironiam haec fere dicit: ὧ τᾶν χωριζώμεθα, ἴνα φίλοι ὄντες διατελώμεν οσω γάρ ἀν ήττον ἀλλήλοις όμιλώμεν, τοσουτφ μακρότερον χρόνον φίλοι ἐσόμεθα. Apparet quatuor versus disiungi non posse. Tu vero membris distractis in tuum usum conversis fecisti ut ineptires. Hoc saltem stupiditas tua prodest, quod ostendit te aliquanto post Theognidem vixisse. Ceterum hanc tibi laudem praeripere non possim te, ut haberes quo flammam obscoenam aleres, unum et alterum poetam diligenter legisse. In mentem tibi venit loci, ubi Solon opulentum patrem familias beatum praedicat:

(1253) \*Ολβιος φ παϊδές τε φίλοι και μώνυχες Ίπποι θηρευταί τε κύνες και ξένοι αλλοδαποί 2).

Pueros cogitanti statim tibi recurrit natura, neque te contines quin effutias:

(1255) Οστις μή παϊδάς τε φιλεῖ καὶ μώνυνας εππους καὶ κύνας, οὔποτέ οἱ θυμὸς ἐν εὐφροσύνη.

Paulo post rixam cum puero fingens, illam Homericam

και κύνες άγρευται και ξένος άλλοδαπός.

liceret. Bergk vs. 597—8 separavit a prioribus; eidem καὶ videtur ab interpolatore profectum et fortasse scribendum δίην δὴ φίλοι ὧμεν, i. e. δήν, quemadmodum λίην et λήν dici solent; olim coniecit vel δεῖν δὴ (i. e. si opus est) vel λῆς δὴ καὶ φίλοι ὧμεν, ut sententia non dissimilis foret proverbio τἄλλα καὶ φιλώμεθα. Schneidewin coniecit δὴν δὴ καὶ φίλοι ὧμεν ἄτερθ. ἄλλ., Hartung scripsit πόρρωθεν φίλοι ὧμεν. Bergkio τ' post ἀτάρ videtur delendum, Ahrens coniecit ἀτὰρ δ' i. e. ἀτὰρ δή, Hermann ἀτὰρ ταλασῖοιν ὁμιλεῖν.

2) Il. 1X, 312.

<sup>1)</sup> Cf. fragm. Sol. 23, ubi in pentametro parvum discrimen est: "Ολβιος & παϊδές τε φίλοι και μώνυχες έπποι

Ad hunc locum Bergk adscribit: "olim suspicatus sum Solonis fortesse esse etiam proximum distichon ap. Theogn. 1255—6. . . . . quod Hartung probavit, sed possunt hi versus etiam alius poetae esse."

rixam meministi:

(1283) Σ παῖ, μή μ' ἀδίκει, ἔτι σοι καταθύμιος εἶναι βουλομαι, εὐφροσύνη τοῦτο συνεὶς ἀγαθή οὺ γὰρ τοί με δόλφ 1) παρελεύσεαι οὺδ' ἀπατήσεις νικήσας γὰρ ἔγεις τὸ πλέον ἐξοπίσω.

Quam verum sit quod popularibus tuis in proverbio est ώς όμοῖον όμοίφ ἀεὶ πελάζει, tute in temet ipso declaras. Etenim comparas te cum cane caudam movente:

(1327) 5 παϊ, ξως αν έχης λείαν γένυν, ούποτε σαίνων παυσομαι, οὺδ' εί μοι μόρσιμόν έστι θανείν.

Σοί τε διδούν' έτι καλόν 2), έμοί τ' ούκ αὶσχούν έρώντι αἰτείν· άλλὰ γονέων λίσσομαι ήμετέρων κτέ.

Alimentum flammae investigans incidisti in hunc locum:

(11) "Αρτεμι θηροφόνη, θύγατες Διός, ην 'Αγαμέμνων εΐσαθ', δτ' ές Τροίην επλεε νηυσί θοαίς, εὐχομένο μοι κλύθι, κακάς δ' από κηρας άλαλκε σοι μέν τούτο, θεά, σμικρόν, έμοι δε μέγα.

Multo honestius et elegantius te cum Iove componis, quamquam fabula Ganymedis a Iove in Olympum sublati puerorum amori praetenta fastidium movet:

(1345) Παιδοφιλείν δέ τι τερπνόν, έπεί ποτε καὶ Γανυμήδους ἤρατο καὶ Κρονίδης ἀθανάτων βασιλεύς, ἀρπάξας δ' ἐς ᾿Ολυμπον ἀνήγαγε, καί μιν ἔθηκε δαίμονα, παιδείης ἄνθος ἔγοντ' ἐρατόν.

Καιρόν γνώθο σοφών τών έπτά τις είπε, Φίλιππε· πάντα γάρ ἀκμάζοντ' έστιν έραστότερα. πίμιος, είτα συών βρώμα πεπαινόμενος.

In collatione, qua utor, invenio manum multo recentiorem supplevisse οὐ γάς τοί με δόλφ.

<sup>3)</sup> Sic Hermann; Mut. διδόντ' ἔτι καλόν; Bergk διδοῦν καλόν ἐστι. Timeo ne διδοῦν non magis graecum sit quam μεταδοῦν (pro μεταδοῦν') vs. 104. Lectioni διδόντ' ansam dedit participium ἐρῶντι. Sententia postulat particulam ἔτι, cuius vis explicatur verbis ἔως ἄν ἔχης λείαν γένιν. Prius distichon vero Bergk ab altero segregavit. Quo magis ἔτι intactum maneat, animadvertendum est in hoc genere poesis vocabula καιρός et ἀκμή magne haberi honore. Unum carmen exempli causa proferam ex Anth. Iacobe. II p. 512;

Ούτω μη θαθμαζε, Σιμωνίδη, ούνεκα κάγω έξεμάνην 1) καλού παιδός έρωτι δαμείς.

Noli mirari te denuo in furto deprehendi, nam haud obscurus est locus Theognidis:

(191) Ούτω μη θαθμαζε γένος, Πολυπαίδη, αστών μαυρούσθαι· σθν γάρ μίσγεται έσθλα κακοίς.
Poeta, quisquis est, praecipit qua ratione famuli et vicini

(301) Πικρός και γλυκύς ἴσθι και άρπαλέος και απηνής λάτρισι και δμωσιν γείτοσι τ' άγγιθυροις.

Versificatori quatuor adiectiva, quorum bina sunt inter se opposita, utiliora sunt quam ut praetermittat. Itaque tu in puerorum amorem detorques:

(1353) Πικρός και γλυκύς έστι και άρπαλέος και απηνής, όφρα τέλειος έη, Κυρνε, νέοισιν έρως.

ην μέν γάρ τελέση, γλυκύ γίγνεται ην δέ διώκων μη τελέση, πάντων τοῦτ' ἀνιηρότατον.

Tam morbosus es in tuum amorem, ut ne Plutum quidem intactum relinquas. Etenim laus Pluti:

(1117) Πλούτε θεών κάλλιστε και ίμεροέστατε πάντων, σύν σοι και κακός ών γίγνεται έσθλός ἀνής in hunc modum a te mutatur:

(1365) 3 παίδων κάλλιστε καὶ ίμεροέστατε πάντων, στήθ' αὐτοῦ καί μου παῦρ' ἐπάκουσον ἔπη.

His auditis i, bone, quo virtus tua te vocat, in malam rem. Num quis etiam plura postulat argumenta quam et in hoc capite et in superiore dedi, ut persuasum habeat posteriorem elegiarum partem totam fere ex altera pendere? Iam legatur hoc distichon:

(1177) Ε΄ κ' είης έργων αλσχρών ἀπαθής καλ ἀεργός, Κυρνε, μεγίστην κεν πείραν έχοις ἀρετής.

Tum conferatur hoc carmen:

tractandi sint:

(1305) Θυμφ γνούς, ὅτι παιδείας πολυηφάτου ἄνθος ἀκύτερον σταδίου, τοῦτο συνείς χάλασον

<sup>1)</sup> Sic Orelli; Mut., quem sequitur Bergk, ¿ξεδάμην.

δεσμού, μή ποτε καὶ σὰ βιήσεαι, ὅβριμε παίδων,
Κυπρογενούς δ' ἔργων ἀντιάσεις χαλεπών,
` ώσπερ ἐγὼ νῦν ὧδ' ἐπὶ σοί· σὰ δὲ ταῦτα φυλαξαι,
μηδέ σε νικήση παῖδ' ἀδαῆ 1) κακότης.

Omnibus quae dixi perpensis non dubito contendere, eum qui longius carmen fecit brevius ante oculos habuisse, et suadere ut vs. 1177 pro ἀπαθής scribatur ἀδαής.

Navita de ventis, de tauris narrat arator. Sic mercator exhortationem a Theognide vs. 31—38 Cyrno datam, ut in republica bonorum consilia sequatur, malorum evitet, in mercaturam transfert:

(1165) Τοῖς ἀγαθοῖς συμμισγε, κακοῖσι δὲ μή ποθ' όμάρτει, εὖτ' ἀν όδοῦ τελέης τέρματ' ἐπ' ἐμπορίην.

Versamur iterum in priore parte, unde exordium fecimus. Ne haec quidem vacat parodiis quibus puerorum amor subiectus est. Nam quod Theognis gloriatur:

(415) Ουδέν' όμοῖον έμοι δυναμαι διζήμενος εύρεῖν πιστὸν έταῖρον, ὅτῷ μή τις ἔνεστι δόλος· ἐς βάσανον δ' ἐλθὼν παρατρίβομαι ώστε μολίβδῷ χρυσός, ὑπερτερίης δ' ἄμμιν ἔνεστι λόγος. irridet amator puero dicens:

(1105) Εἰς βάσανον δ' ἐλθὼν παρατριβόμενός τε μολίβδω χρυσός ἄπεφθος ἐών καλὸς ἀπασιν ἔση.

Qui Theognidea versavit, probe scit quantae curae sint Theognidi πλούτος et αἰδώς. Quid igitur censet de his verbis, quae leguntur vs. 1067: τί μοι πλούτός τε καὶ αἰδώς 2)? Quid de his versibus:

(762) ήμεῖς δὲ σπονδάς θεοῖσιν ἀρεσσάμενοι
πίνωμεν χαρίεντα μετ' ἀλλήλοισι λέγοντες
μηδὲν τὸν Μηδων δειδιότες πόλεμον·
quum vs. 773 sqq. in precibus ad Apollinem prorsus contrarium dicatur? Nonne parodiarum indicatio manifesta est? Alius belli contemptor dicit:

<sup>1)</sup> Mut. παιδαϊδη; veram lectionem restituit Bergk.

<sup>2)</sup> Vs. 1063 Bergk scripsit καλ λῦθ' pro lectione Mut. πάννυχον. Dolendum est quod nec dixit cur mutaverit, nec quid substituta verba significant.

(835) Είρήνη και πλούτος έχοι πόλιν, όφρα μετ' άλλων κωμάζοιμι. κακού δ' οὐκ έραμαι πολέμου. 
οὺ γὰρ πατρώας γῆς πέρι μαρνάμεθα.

Vituperatur continuo:

'All' αλοχρόν παρεόντα καλ ωκυπόδων επιβάντα Εππων μη πόλεμον δακουόεντ' εσιδείν.

Vides hos versus sibi invicem ita respondere, ut duo homines sermocinari videantur. Eiusmodi versus complures in Theognideis reperiuntur. Optat quispiam:

(1153) Είη μοι πλουτεύντι κακών απάτερθε μεριμνέων ζώειν αβλαβέως, μηδέν έχοντι κακόν.

Statim respondetur:

Οὺκ ἔραμαι πλουτεῖν οὺδ' εἔχομαι, ἀλλά μοι εἴη ζῆν ἀπό τῶν ολίγων, μηδέν ἔχοντι κακόν 1).

Humanum consilium datur:

(1217) Μή ποτε πας κλαίοντα καθεζόμενοι γελάσωμεν τοῖς αὐτῶν ἀγαθοῖς, Κυζον, ἐπιτερπόμενοι.

Irrisione fit perquam inhumanum:

(1041) Δεύρο σύν αὐλητῆρι· παρὰ κλαίοντι γελώντες πίνωμεν, κείνου κήδεσι τερπόμενοι 2).

Suadetur tibi:

(823) Μήτε τιν' αὖξε τυραννον ἐπ' ἐλπίδι, κέρδεσιν εἴκων, μήτε κτεῖνε θεων δρκια συνθέμενος.

Contra ad tyrannicidium instigaris vs. 1181:

Δημοφάγον δέ τυραννον, ὅπως ἐθέλεις, κατακλίναι οὐ νέμεσις πρός θεών γίγνεται οὐδεμία.

Mulier corruptrix blanditur:

(579) Ἐχθαίρω κακὸν ἄνδρα, καλυψαμένη δέ πάρειμι, σμικρής δρνιθος κούφον ἔχουσα νόον.

Respondet vir integer et constans:

(581) Ἐχθαίρω δὲ γυναϊκα περίδρομον ἄνδρα τε μάργον, δς την άλλοτρίην βουλετ' ἄρουραν ἀρούν.

<sup>1)</sup> Cf. Cobet N. L. p. 301. Welcker optatum ad carmina convivalia, responsum ad gnomas ad Cyrnum refert; cf. p. xcrx;

<sup>2)</sup> Cf. Geel p. 213.

Cantrix tristis, quod proditur ab amico quocum proxima nocte comissatum ierat, recusat canere:

(939) Οὺ δύναμαι φωνή λίγ' ἀειδέμεν ώσπες ἀηδών καὶ γὰς τὴν προτέρην νύκτ' ἐπὶ κώμον ἔβην. οὐδὲ τὸν αὐλητὴν προφασίζομαι ἀλλά μ' ἐταῖρος ἐκλείπει σοφίης οὺκ ἐπιδευόμενος.

Cantor hilaris non gravatur:

(943) 'Εγγύθεν αὐλητήρος ἀείσομαι ώδε καταστάς δέξιος, ἀθανάτοις θεοίσιν ἐπευχόμενος.

Quoniam res ita fert, nolo silentio praeterire, licet cum parodia nil commune habeant, versus 903—922, quibus poeta verbosissimus dicit se incertum esse

Duriter an malit sine sumptu degere vitam suaviter an vivens otia pigra sequi, et breve responsum:

(931) Φείδεσθαι μέν άμεινον, έπει ουδέ θανόντ' αποπλαίει ουδείς, ην μη όρα χρήματα λειπόμενα.

Neque mihi tempero quin in transcursu animadvertam versibus 658—682 contineri aenigma de statu reipublicae, et versibus 683—686 aenigma solvi.

Exprompta tota parodiarum multitudine, agmen claudant tria disticha, quae, ut opinio mea fert, sunt irrisiones carminum Solonis et Mimnermi. Solon, cives monens ne seditionibus rempublicam pessumdent, hac comparatione utitur fragm. 12:

'Εξ ανέμων δέ θάλασσα ταράσσεται. ἢν δέ τις αὐτήν μη κινή, πάντων έστι δικαιοτάτη.

Gravem Solonis sententiam facetus homo procaciter a civitate transtulit in magistrum bibendi:

(313) 'Εν μέν μαινομένοις μάλα μαίνομαι, έν δέ δικαίοις πάντων ανθρώπων είμι δικαιότατος 1).

Alibi optima bibendi ratio haec esse dicitur:

(837) Δισσαί τοι πόσιος κήρες δειλοΐσι βροτοΐσι», δίψα τε λυσιμελής καὶ μέθυσις χαλεπή τουτων δ' αν το μέσον στρωφήσομαι, ουδέ με πείσεις ούτε τι μή πίνειν ούτε λίην μεθθειν.

<sup>1)</sup> Cf. Welck. p. 129 ad vs. 1008.

Videtur mihi poeta cogitasse Mimnermum dicentem fragm. 2, 5:

Κήρες δὲ παρεστήπασι μέλαιναι,

ή μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,

ή δ' ἐτέρη θανάτοιο.

### IV.

Quidquid in hoc capite invenies, candido ac grato animo fateor me longe maximam partem petiisse e Bergkii Poet. Lyr. Gr. ed. III. Itaque nihil aliud fecissem quam ad illud pretiosissimum opus relegassem, si propositum permisisset. His monitis me non pudet e tam copioso fonte haurire. In superiore capite habuimus fragmentum Solonis, vs. 1253—4. Soloni tribuit Hermias in Phaedr. p. 78 ed. Ast. Eiusdem poetae sunt vs. 585—90 et 227—32, pertinentes ad elegiam quam totam sub lemmate Solonis affert Stob. Flor. IX, 25. Versum 227 Solonis esse dicunt Aristot. Pol. I, 3, 9; Plut. de cup. divit. 4; Basil. M. de leg. Gentil. II p. 183. Apud Stobaeum est magna varietas lectionum, quam indicabo. Utor editione Teubneriana. Ceterum non negligendum est vs. 585—90 ab eodem Stob. CXI, 16 afferri sub lemmate Theognidis, cum parva lectionis discrepantia.

(585) Πασίν τοι 1) κίνδυνος ἐπ' ἔργμασιν, οὐδέ τις οἶδεν πή σχήσειν μέλλει πρήγματος ἀρχομένου 2). ἀλλ' ό μέν εὐδοκιμεῖν 3) πειρώμενος, οὐ προνοήσας ἐς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν ἔπεσεν τῷ δὲ κακῶς ποιεύντι 4) θεὸς περὶ πάντα τίθησιν 5) συντυχίην ἀγαθήν, ἔκλυσιν ἀφροσύνης.

(227) Πλούτου δ' οῦδέν τέρμα πεφασμένον ἀνθρώποισιν. )
ος γὰρ νύν ήμών ) πλεϊστον ἔχουσι βίον,
διπλάσιον ) σπευδουσι τίς ὰν πορέσειεν ἄπαντας;
χρήματά ) τοι θνητοςς χίγνεται ἀφροσύνη 10)

Stob. πασ. σὲ; ²) ¾ μέλλὲ. σχήσειν χρήματος ἀρχομένου; ²) εὖ ἔρθενν; ⁴) ἔρθοντ.; ⁵) δίδωσ.; ³) ἀνθράσ. πεῖτα.; <sup>7</sup>) ἡμέων; ³) διπλασίως;
 πέρθεα; ²ο) ձπασαν ἀθάνατο.;

άτη δ' έξ αὐτής 1) αναφαίνεται, ην όπότε 2) Ζευς πέμψη τειρομένοις 3) άλλοτε άλλος έχει 4).

Porro Plut. Sol. 3 inter Solonis carmina numerat vs. 315—8:
Πολλοί τοι πλουτούσι κακοί, αγαθοί δε πένονται·
αλλ' ήμεζε τούτοις οὺ διαμειψόμεθα

της αρετης τον πλούτον, έπει το μέν έμπεδον αιεί, γρήματα δ' ανθρώπων άλλοτε άλλος έχει.

Praeterea Solonis sunt vs. 719—28. Ex iis sex priores afferuntur a Plut. Sol. 2, reliquorum cum his tam magnum est vinculum ut separari nequeant. Cuncti leguntur apud Stob. XCVII, 7 sub lemmate Theognidis. Versus 723 et 724 non intelligo.

(719) <sup>3</sup> Ισόν τοι πλουτούσιν, ότφ πολύς ἄργυρός ἐστιν καὶ χρυσός καὶ γῆς πυροφόρου πεδία επποι θ' ἡμίονοί τε, καὶ ῷ τὰ δέοντα ε) πάρεστιν, γαστρί τε καὶ πλευραῖς καὶ ποσὶν άβρὰ παθεῖν, παιδός τ' ἡδὲ γυναικός οταν δέ κε τών ἀφίκηται ώρη, σύν δ'ῆβη γίγνεται άρμοδία ε), ταῦτ' ἄφενος θνητοῖσι τά γὰρ περιώσια πάντα χρήματ' ἔχων οὐδεὶς ἔρχεται εἰς 'Αἰδεω, οὐδ' ἀν ἄποινα διδούς θάνατον φύγοι οὐδὲ βαρείας νούσους οὐδὲ κακὸν γῆρας ἐπερχόμενον.

Denique Bergk recte coniicere videtur e Solonis elegiis petitos esse vs. 947—8:

Πατρίδα κοσμήσω, λιπαρήν πόλιν, οὐτ' ἐπὶ δήμφ τρέψας οὐτ' ἀδίκοις ἀνδράσι πειθόμενος.

Qui Mimnermi hilaritate delectatur, legat vs. 793—6.

Μήτε τινὰ ξείνων δηλευμενος ἔργμασι λυγροῖς

μήτε τιν' ἐνδήμων, ἀλλὰ δίκαιος ἐών,

τὴν σαυτοῦ φρένα τέρπε· δυσηλεγέων δὲ πολιτῶν

ἄλλος τίς σε κακῶς, ἄλλος ἄμεινον ἐρεῖ.

Etiamsi in Anthol. Palat. IX, 50 duo posteriores versus non

<sup>1)</sup> αὐτών; 2) ὁπόταν; 3) τισομίνην; 4) ἄλλοτ' ἄν ἄλλος ἔχοι.

<sup>5)</sup> Plut. μότα ταύτα; Stob. τάδε πάντα.

Mimnermo tribuerentur, tamen nemo dubitaret cum viris doctis utrumque distichon poetarum elegiacorum uni omnium hilarissimo vindicare. Nullius rei hunc poetam magis taedet quam pubertatem cito fugere, quum molesta senectus omni voluptate careat. Propterea verisimillima est Bergkii coniectura Mimnermo adiudicandos esse vs. 1129—32:

'Εμπίομαι. πενίης θυμοφθόρου οὺ μελεδαίνων, οὐδ' ἀνδρῶν ἐχθρῶν, οἱ με λέγουσι κακῶς, ἀλλ' ῆβην ἐρατὴν ολοφθρομαι, ῆ μ' ἐπιλείπει, κλαίω δ' ἀργαλέον γῆρας ἐπερχόμενον.

Cum hac sententia congruunt vs. 1017—22:

Αθτίκα μοι κατά μέν χροιήν ξέει ἄσπετος ίδρως, πτοιώμαι δ' έσορων άνθος όμηλικίης τερπνόν όμως και καλόν, έπει πλέον ωφελεν είναι άλλ' ολιγοχρόνιον γίγνεται ωσπερ όναρ ήβη τιμήεσσα τὸ δ' οὐλόμενον και ἄμορφον αὐτίχ' ὑπέρ κεφαλής γῆρας ὑπερκρέμαται.

Quos Mimnermi esse confirmat Stob. CXVI, 34, ubi sub lemmate Μιμνέρμου Ναννούς fragmentum affertur cui vs. 1017—19 desunt, et in quo post ὑπεραρέμαται sequitur:

έχθοον όμως και άτιμον, ότ' άγνωστον τιθεί άνδρα, βλάπτει δ' οφθαλμούς και νόον αμφιχυθέν.

Ex eodem poemate Stob. XI, 1 profert vs. 1227—8: 'Αληθείη δε παρέστω

σοί και ἐμοί, πάντων χρῆμα δικαιότατον.

Quantum Mimnermum intelligo, id eius proprium est, ut non amet voluptatem nisi cum virtute coniunctam. Itaque coniicio Mimnermum fecisse vs. 789—92:

Μή ποτέ μοι μελέδημα νεώτερον άλλο φανείη ἀντ' ἀρετής σοφίης τ', ἀλλά τόδ' αἰἐν ἔχων τερποίμην φόρμιγγι καὶ ὸρχηθμώ καὶ ἀοιδή, καὶ μετά τῶν ἀγαθῶν ἐσθλὸν ἔχοιμι νόον.

Nec facile quisquam infitiabitur huic virtutis aestimationi ita contrariam esse, ut a parodia parum differat, eam quae legitur vs. 567—70:

"Ηβη τερπόμενος παίζω δηρόν γάρ ένερθεν γης ολέσας ψυχήν κείσομαι ωστε λίθος άφθογγος, λείψω δ' έρατον φάος η ελίοιο, έμπης δ'έσθλος έων οψομαι οιδέν έτι.

Hoc dictum sit pace Bergkii dubitantis an Mimnermus fecerit, et Nietzschii non haesitantis Bergkio adstipulari 1). Rectius Bergk in Mimnermi fragmenta recipiendos esse coniicit vs. 1022—3:

Οὔποτε τοῖς ἐχθροῖσιν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα θήσω δυσλοφον, οὐδ' εἴ μοι Τμώλος ἔπεστι κάρη.

Certe in eiusmodi re Theognidi vel Soloni Tmolum in mentem incidisse non magis verisimile est quam Helvetio poetae Ianiculum, Gallo Capitolinum. Num Tyrtaeus, ubi in Lacedaemone mares animos in Martia bella versibus exacuebat, Tmolum cogitavit? Nam ex eius quoque elegiis particulae in Theognidea irrepserunt. Quippe Stobaeus LI, 1 et 5 sub lemmate Tyrtaei satis magnam elegiam affert, in qua sunt hi sex versus:

πάντες μιν τιμώσιν όμως νέοι ήδε παλαιοί, πολλά δε τερπνά παθών έρχεται είς ἀίδην, γηράσκων δ' ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτόν βλάπτειν οὐτ' αἰδοῦς οὐτε δίκης ἐθέλει. πάντες δ' εν θώκοισιν όμως νέοι οῖ τε κατ' αὐτόν εἰκουσ' ἐκ χώρης οῖ τε παλαιότεροι.

Ex iis quator in brevius contracti in Theognideis circumferuntur:

(935) πάντες μιν τιμώσιν όμως νέοι οίτε κατ' αὐτόν χώρης εἰκουσιν, τοί τε παλαιότεροι. γηράσκων ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτόν βλάπτειν οὐτ' αἰδούς οὔτε δίκης ἐθέλει.

<sup>1)</sup> Invitus annoto Nietzschium p. 185 sq. haec dicere: "Folgende Verse also möchte ich in genauer Uebereinstimmung mit Bergk ohne Weiteres dem Mimnermus zurückerstatten: vs. 567—70; 939—42; 983—88; 877—8; 1006—1012; 1063—1070; 1129—32, sowie die ganze μούσα παιδική (mit Ausnahme von vs. 1253—4 die solonisch sind, wie viellicht auch das folgende Distichon), in der das einmalige Κύργε und Σιμανίση wohl nur durch die Bosheit des Redactors für die echten Namen eingefügt worden ist."

<sup>633</sup> Βουλεύου όλς και τρίς, δ τοί κ' έπι τόν νόον έλθη άτηρὸς γάρ τοι λαβρὸς ἀνὴρ τελέθει.

Ex eadem elegia sunt vs. 1003-1006:

"Ηδ' ἀρετή, τόδ' ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον κάλλιστόν τε φέρειν γίγνεται ἀνδρὶ σοφῷ 1) Ευνόν δ' ἐσθλόν τοῦτο πόλη τε παντί τε δήμφ, οστις ἀνὴρ διαβάς ἐν προμάγοισι μένη.

Versum 147 etiam inter Phocylidis fragmenta, vs. 472 inter Eueni numerari in summario versuum imitando expressorum memoratum est. Phocylidem vs. 147 usum esse Michael Ephes. auctor est in annotat. ad Aristot. Eth. Nic. V, 1; Eueno vs. 472 tribuunt Aristot. Metaph. IV, 5, Eth. Eud. II, 7 et Plut. non posse suav. vivi sec. Epicur. cap. 21.

#### V.

Quaeritur quo pacto haec chrestomathia — quo barbaro vocabulo commodi causa posthac uti liceat — orta sit. Totam historiam originis enarrare nec possim si velim, nec velim si possim. Nam nequaquam a proposito digredi volo. Itaque ad certam partem me restringam, et eam quae spectat quaestionem putrum is qui has copias redegit ex pleniore opere seu integra adhuc gnomarum compagine enotaverit quaedam et breviorem inde summam concinnaverit, an, deperdito iam tum Theognide, loca dissoluta ex aliis scriptoribus in unum congesserit." 2) Respondeo: neutrum fecit, sed e tribus saltem chrestomathiis excerpta congessit et novam inde chrestomathiam concinnavit. Metuens vero ne argumentatio ultra propositum ducat, nihil aliud faciam quam argumenta conferam. Incipiam a tertio summariorum in secundo capite promissorum.

39 Κυονε, πυει πόλις ήδε, δέδοικα δέ μη τέκη ανδοα ευθυντήρα κακής υβριος ήμετέρης.

1081 Κυονε, κυει πόλις ήδε, δέδοικα δέ μη τέκη ανδοα ύβοιστην, χαλεπης ηγεμόνα στάσιος.

<sup>1)</sup> Stob. véw.

<sup>9)</sup> Welcker p. cii.

1109 Κύρν' οἱ πρόσθ' ἀγαθοὶ νῦν αὐ κακοί, οἱ δὲ κακοὶ πρίν νῦν ἀγαθοί· τίς κεν ταῦτ' ἀνέχοιτ' ἐσορῶν, τοὺς ἀγαθούς μὲν ἀτιμοτέρους, κακίους δὲ λαχόντας τιμῆς, μνηστεύει δ' ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἀνήρ. ἀλλήλους δ' ἀπατώντες ἐπ' ἀλλήλοισι γελώσιν, οὐτ' ἀγαθῶν μνήμην εἰδότες οὖτε κακῶν.

Compone vs. 53—60 et 183—192, quos in primo capite p. 8 et p. 5 adduxi.

645 Παθρους κηδεμόνας πιστούς εύροις κεν έταίρους κείμενος έν μεγάλη θυμόν αμηχανίη.

Compone vs. 79—82, quos in primo capite p. 11 adduxi.

115 Πολλοί τοι πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἐταῖροι, ἐν δὲ σπουδαίφ πρήγματι παυρότεροι.
 643 Πολλοί παρ κρητήρι φίλοι γίγνονται ἐταῖροι ἐν δὲ σπουδαίφ πρήγματι παυρότεροι.

211 Οξνον τοι πίνειν πουλύν κακόν ἢν δέ τις αὐτόν πίνη ἐπισταμένως, οὐ κακός, ἀλλ' ἀγαθός.
509 Οξνος πινόμενος πουλύς κακόν ἢν δέ τις αὐτόν πίνη ἐπισταμένως, οὐ κακόν ἀλλ' ἀγαθόν.

213 Κυρνε, φίλους κάτα πάντας ἐπίστρεφε ποίκιλον ήθος οργήν συμμίσγων ήντιν έκαστος έχει.
Πουλυπου οργήν ἴσχε πολυπλόκου ος ποτὶ πέτρη τή προσομιλήση, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη.
νῦν μέν τῆδ' ἐφέπου, τότε δ' ἀλλοῖος χρόα γίγνου.
κρείσσων τοι σοφίη γίγνεται ἀτροπίης.
(compone vs. 1071—75, quos in tertio capite p. 31 adduxi.

647 "Ηδη νύν αιδώς μέν έν ανθρώποισιν όλωλεν, αὐτάρ ἀναιδείη γαΐαν ἐπιστρέφεται.
Compone vs. 291—92, quos in primo capite p. 9 adduxi.

409 Οὐδένα θησαυρόν παισίν καταθήση αμείνω αἰδούς ήτ' αγαθοῖς ανδράσι, Κυρν', Επεται. 1161 Οὐδένα θησαυρόν καταθήσειν παισίν ἄμεινον αἰτούσιν δ' αγαθοῖς ανδράσι, Κυρνε, δίδου. Stob. XXXI, 16

Οὐδένα θησαυρόν καταθήσεαι ένδον αμείνω αἰδούς, ην αγαθοίς ανδράσι, Κύρνε, δίδως.

Nisi egregie fallor iam ex hoc summario perspicuum est chrestomathiae auctorem e duabus saltem chrestomathiis hausisse. Sed praeter repetitiones ab editoribus receptas, permultae sunt in codicibus, quas enumerabo. In tantum non omnibus est lectionis discrepantia.

vs. 42-43 in undecim codd. repetuntur post vs. 108.

vs. 87-90 in decem post vs. 1082.

vs. 93—94 in A (Mut.) et O (Vat.) post vs. 1082.

vs. 97-100 in decem post vs. 1164.

vs. 209-210 in A post vs. 332.

vs. 367—368 in O post vs. 1182, in K (Ven. Marc.) post 1186; in A versui 1182 subiunguntur vs. 1185—1186, tum repetuntur vs. 367—368, his subiunguntur vs. 1183—1184.

vs. 415-418 in A0 post vs. 1164.

vs. 415-416 in K post vs. 1164.

vs. 441-446 in nescio quot post vs. 1162.

vs. 555-556 in AKO post vs. 1178.

vs. 571—572 in decem post vs. 1104.

vs. 619—620 in sex post vs. 1114.

vs. 853-854 in omnibus post vs. 1038.

vs. 877—878 in nescio quot post vs. 1070.

vs. 945—950 in A post vs. 1278.

vs. 1095-1096 in duodecim post vs. 1160.

vs. 1101-1102 in A post vs. 1278.

vs. 1107—1108 in A post vs. 1311.

vs. 1151—1152 in A post vs. 1238.

Huc accedit quod in principio duplex est invocatio deorum, una Apollinis ac Dianae, altera Musarum Gratiarumque. Neque illud praetermittendum est, hic illic binas sententias apparere, quae locis separatae adeo inter se connexae et aptae sint ut fieri non possit quin olim eiusdem elegiae fuerint. Quid velim exemplum illustret. Lege sis vs. 923—930:

Ούτω, Δημοκλεις, κατά χρήματ' άριστον άπάντων την δαπάνην θέσθαι καὶ μελέτην εχέμεν. ούτε γάρ αν προκαμών άλλω κάματον μεταδοίης, ούδ' εὶ γήρας Ίκοιο, τὰ χρήματα πάντ' ἀποδραίη. εν δε τοιώδε γένει χρήματ' άριστον έχειν. ην μεν γάρ πλουτής, πολλοί φίλοι, ην δε πένηαι, παύροι, κοὺκέθ' όμως αὐτὸς ἀνήρ ἀγαθός.

Quid sibi vult adverbium οῦτω? Quo refertur? Quae est vis coniunctionis γὰς vs. 925? Sine dubio post ἐχέμεν aliquid exidit. Vide num lacuna expleatur hoc disticho, quod numeratur vs. 559—60:

ώστε σε μήτε λίην ἀφνιὸν ατεάτεσοι γενέσθαι, μήτε σε γ' ές πολλήν ηρημοσύνην έλάσαι.

An praeserenda est Geelii coniectura pro ωστε reponentis λώστα, ut distichon a ceteris separetur? Omnes codices concordissime praebent ωστε. Pari modo vs. 159—160 cum vs. 659 sqq. coniungendos esse censeo, ut uno tenore legantur:

Μήποτε, Κυψη, αγοράσθαι έπος μέγα οίδε γαρ ουδείς ανθρώπων ότι νυξ χήμερη ανδρί τελεί.

οὺδ' ομόσαι χρη τοῦθ', ὅτι μήποτε πρῆγμα τόδ' ἔσται·
θεοί γάρ τοι 1) νεμεσῶσ' οἰσιν ἔπεστι τέλος· κτέ.

<sup>1)</sup> Obliti sunt editores sos restituere pro ve. Eiusmodi levia menda plura sunt in Theognideis. Lubet nonnulla congerere, pace eorum qui verborum aucupium hoc cum contemptu appellent, caventes scilicet ne quid aesthetica quae

Similiter Welcker iure versus 971—972 versui 492 continuo subiunxisse videtur. His de causis existimo priorem chrestomathiae partem e duabus saltem chrestomathiis petitam esse. Concludo circa vs. 756 primae pristinarum chrestomathiarum finem, circa vs. 769 secundae initium, a vs. 1231 tertiae initium indicari. Ceterum de chrestomathiae compagine vid. Welck. p. CV sqq., Lehrs Quaestt. Epic. p. 212 sqq., Nietzsche p. 171 sqq.

dicitur detrimenti capiat. Quasi vero sensus e mendoso scripto plus delectationis et voluptatis quam ex emendato capere possint.

νε. 138 καί τε δοκών θήσειν ἐσθλόν, ἔθηκε κακόν.

Scribatur και δοκέων, nam τε supervacaneum est et proxime antecedit hoc: πολλάκε γάρ δοκέων θήσειν κακόν, έσθλον έθηκεν.

vs. 279 είκὸς τὸν κακὸν ἄνδρα κακῶς τὰ δίκαια νομίζειν.
Corrigatur είκός τοι, ut coniecit Bergk et Mut. correxit, nam τὸν abundat et haec sedes particulae τοι est propria.

vs. 385 ήτ' ανδρών παράγει θυμόν ές αμπλακίην Legatur ήτ' ανδρός, nam statim sequitur:

τολμά δ' οὐκ ἐθέλων αἴσχεα πολλά φέρειν.

vs. 577 δήθιον έξ άγαθού θείναι κακόν ή 'κ κακού ἐσθλόν. Immo postulatur comparativus δήϊον.

vs. 965 πολλοί τοι κίβθηλον ἐπίκλοπον ήθος ἔχοντες κρύπτους ἐνθέμενοι θυμόν ἐφημέριον.

Quia non ἐντίθεσθαι, sed τίθεσθαι θυμόν dicitur, dirimatur πρύπτουσιν θέμενοι.

vs. 1137 ἄχετο μεν Πίστις, μεγάλη θεός, ἄχετο δ' άνδοῶν Σωφορούνη Χάριτές τ', ὧ φίλε, γην έλιπον

δρχοι δ΄ οθκέτι πιστοί έν ανθρώποισι δίκαιοι,

ου δε θεούς ου δείς άζεται άθανάτους.

Vitiosum est δίκαιοι. Memor corum que scripsit Cobet N. L. p. 527, suadeo ut legatur βιαίοις.

vs. 1249 Πατ, σὰ μὲν αὕτως ἔππος, ἐπεὶ πριθῶν ἐκορέσθης, αὖθις ἐπὶ σταθμοὺς ἤλυθες ἡμετέρους.

Inter hexametrum et pentametrum Bergk notam lacunae posuit. Mut. pro αὕτως exhibet αυτως. Non est lacuna. Comparatur puer cum equo. Pone spiritum asperum in secunda syllaba vocabuli αυτως et divide αὖθ' ὡς. Iteratur particula eandem ob causam ob quam ἄν iterari solet.

1323 Κυπρογένη, παυσόν με πόνων, σκέδασον δε μερίμνας Φυμοβόρους, στρέψον δ' αυθις ες ευφροσύνας.

Abundat σ in στρέψον.

. 19. 1343 τλήσομαι οὐ κρύψας άεκούσια πολλά βίαια. οὐ γάς ἐπ' αἰκελίφ παιδί δαμείς ἐφάνην.

Deleta molesta praepositione, restituatur deixelio.

## VI.

Restat ut nonnullos locos singulatim tractem.

vs. 83 Οὐ τόσσους χ'εὕροις διζημενος οὐδ' ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὖς ναῦς μὴ μία πάντας ἄγοι,

οἶσιν ἐπὶ γλώσση τε καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἔπεστιν αἰδώς, οὐδ' αἰσχρόν χρῆμ' ἔπι κέρδος ἄγει.

Bergkio visum est οὐ τόσσους χ'εύροις scribere pro τοθτους οὐκ, quod praebet Mutinensis. Certe opus est particula, quae optativi vim terminet. Distracto οὐκ in duas syllabas, emicat κε, quod ipsum postulatur. Igitur scribendum est τοθτους οὐ χ' εύροις κτέ. Sententia est: μία νᾶυς τοθτους ἀν πάντας ἄγοι, οῖς κτέ. Hinc apparet τόσσους tolerari non posse. Petreius Tiaras vertit:

vix etiam, magnum quamvis peragraveris orbem, invenies totidem, quot ratis una vehat, quorum frons oculique gerant et lingua pudorem et quos ad facinus non agat aeris amor.

Praestat vertere: vix illos, cet.

Poeta dicit: papud malos omnis beneficiorum gratia aeque vana est ac si quis in mari sementem faciat. Nam nihil metas si mari semina mandes, nec quidquam invicem proficias si de malis bene merearis. Etenim mali insatiabiles sunt, et ubi minimum peccaveris gratia omnium, quae antea benigne feceris, evanuit." Hucusque difficultas est nulla,

nisi quod pro ἀντιλάβοις exspectes ἀντιπάθοις, id quod Lorey coniecit. Quid vero significat ἐπαυρίσκουσι παθόντες? Verbum ἐπαυρίσκειν per se, cuius medium genus multo usitatius est, idem significat atque ἀπολαθειν, fructum, gaudium capere ex aliqua re. Refert scire unde fructus percipiatur. Id ipsum latet in participio παθόντες. Vide num lucem afferat locus Solonis, fragm. 4 vs. 5 sqq.:

αὐτοί δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίησιν ἀστοί βοθλονται χρήμασι πειθόμενοι, δήμου θ' ήγεμόνων ἄδικος νόος, οίσιν έτοῖμον ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν. οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ήσυχίη.

Praeterea recordare Homerum:

σῖτον δ' αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα εἴδατα πόλλ' ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων.

Boni τὸ μέγιστον ἐπαυρίσκουσι παρόντων. Interpretor: ›Boni vero tum in praesentia beneficiis maxime fruuntur, tum postea debitam gratiam referunt 1)."

vs. 299 Οὐδεὶς λῆ φίλος εἶναι, ἐπὴν κακὸν ἀνδρὶ γένηται, οὐδ' ὧ κ' ἐκ γαστρός, Κύρνε, μιῆς γεγόνη.

Omnes codices praeter Mutinensem exhibent οὐδ' ἐθέλει;

Mut. οὐδεἰς δὴ. Doricam formam λῆ excogitaverunt Bergk et Sauppe. Praefero codicum lectionem. Sed verbum ἐθέλει

<sup>1)</sup> Bergk ad hunc locum annotat: "ἐπαυρίσκουσι insolens activa forma, nec sententiae, quae requiritur, convenit verbum: nam aut dixerat poeta: boni quovis beneficio contenti sunt (ἄπληστον γὰρ ἔχουσι κακοὶ νόον), quam sententiam aegre ex corruptis verbis restituas, aut: boni vel mala, quae ipsis illata sunt, non curant. Itaque coniicio τὸ μέγιστον ἐλαφρίζουσι παθόντες, nam ἐλαφρίζειν videtur idem esse, quod ἐν ἐλαφρῷ ποιεῖσθαι, parvi ducere, haud gravate ferre, uti est apud Herodot. I, 118: καὶ θυγατρὶ τῷ ἐμῷ διαβεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην, adde III 154. Eodemque modo interpretor illud Archilochium apud Euseb. Praep. Ev. XV 4: ἐν τῷ κάθημαι σὴν ἐλαφρίζων μάχην. Ahrens ἀμαυρίσκουσι coniecit, Emperius ἐπαμπίσχωσι, Hartung τὰ μέγιστ' εὖ παῦρ' ἔσκουσι."

suo subiecto caret. Hoc petendum est e pentametro. Nam pentametrum non refertur ad  $\partial n \partial \varrho l$ , quoniam  $\partial n \varrho \varrho$  hoc loco nihil aliud significat quam  $\tau l g$ , et exceptio negata coniungenda est cum negatione. Pro  $\varrho l$  \* Mut. habet  $\varrho l$  \*. Ex his litteris meo iure protraho  $\varrho l$  \*. Itaque non opus erit ulla mutatione et omnia recte sese habebunt, si scripseris:

οὐδ' ἐθέλει φίλος εἶναι, ἐπὴν κακόν ἀνδοὶ γένηται, οὐδ' ὅς κ' ἐκ γαστρός, Κυρνε, μιῆς γεγόνη.

>Si quis in calamitatem incidit, huic, Cyrne, ne germanus frater quidem vult amicus esse."

vs. 639 Πολλάκι παρ δόξαν τε καὶ ἐλπίδα γίγνεται εὖ ἑεῖν ἔργ' ἀνδρῶν. βουλαῖς δ' οὐκ ἐπέγεντο τέλος.

Pro εὖ ἑεῖν vulgo legitur εὐρεῖν; Bergk, Ahrens et Emperius coniecerunt εὖ ἑεῖν. Etiamsi graece dici posset ἔργ' ἀνδρῶν εὖ ἑεῖ, tamen illorum coniectura improbanda esset. Nam sententia prorsus contrarium poscit. Etenim non est oppositio inter duas partes sententiae, sed posterior pars superiorem complet. Res exigit verbum idem significans atque ἀπόλλυσθαι. Levissima mutatione ex εὐρεῖν fit ἔρρειν, pessumire, interire. Poetam dicere arbitror: »saepe accidit ut res humanae praeter spem intereant, et consilia successu saepe carent."

vs. 659 Οὐδ' ομόσαι χρή τοῦθ', ὅτι μήποτε πρῆγμα τόδ' ἔσται
θεοὶ γάρ τοι νεμεσῶσ', οἶσιν ἔπεστι τέλος·

καὶ πρήξαι μέντοι τι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸν ἔγεντο,

καὶ κακὸν ἐξ ἀγαθοῦ· καὶ τε πενιχρὸς ἀνήρ

αἶψα μάλ' ἐπλοὐτησε· καὶ ος μάλα πολλὰ πέπαται,

ἐξαπίνης πάντ' οὖν ὥλεσε νυκτὶ μιῆ.

καὶ σώφρων ἡμαρτε, καὶ ἄφρονι πολλάκι δόξα

ἔσπετο, καὶ τιμῆς καὶ κακὸς ὧν ἔλαχεν.

Eadem cantilena canitur vs. 133—140, 161—164, 585—

590, 1075—1078. Omnia perspicua sunt praeter verba καὶ

πρήξαι μέντοι τι 1). Haec intelligi non prius possunt, quam cum proximis coniungantur. Tum demum apparet infinitivum πρήξαι pendere ex eo quod in μέντοι τι lateat. Syllaba τι indicat terminationem dativi. Quae litterae saepe confunduntur? Quo ducunt vs. 1075 et 1076:

πρήγματος ἀπρήκτου χαλεπώτατόν έστι τελευτήν γνώναι, ὅπως μέλλει τοῦτο θεὸς τελέσαι.

Nempe eo ut legendum esse videatur:

καὶ πρῆξαι μέλλοντι καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸν ἔγεντο,

καὶ κακὸν ἐξ ἀγαθοῦ·

vs. 1097 "Ηδη και πτερθγεσσιν επαίρομαι ώστε πετεινόν 
εκ λίμνης μεγάλης, άνδρα κακόν προφυγών, 
βρόκχον απορρήξας σὸ δ' εμής φιλότητος άμαρτών 
ύστερον ήμετέρην γνώση επιφροσύνην.
σ'Οστις σοι βουλευσεν εμεύ πέρι, καί σ' εκέλευσεν 
οἴγεσθαι προλιπόνθ' ήμετέρην φιλίην.

Cum qua ave sententia postulat ut poeta se comparet? Nonne cum ea quae ceteras superet velocitate? Opus est ut haec avis definiatur. Definitio latet in λίμνης. Mihi videtur poeta voluisse πετεινόν ἐκ Λιβύης ²). Obstat quidem quod adiectivum μεγάλη substantivo Λιβύη non solet attribui,, sed poeta sequioris est aetatis et sane Λιβύη potius μεγάλη quam μικρά dicenda est. Apud scriptores soluti sermonis eadem avis appellatur στρουθός Λιβυκός. Vid. Aristot. de partt. anim. II, 14; IV, 12 fin.; IV, 14 init.; de gen. an. III, 1 med. Neque poenitebit contulisse Xen. Anab. I, v, 3. At altero etiam vitio locus laborat. Uter βρόκχον ἀπέρρηξε? ᾿Ανὴρ κακός an poeta? Quo refertur όστις? Duo disticha locum mutarunt. Totum carmen redigendum esse censeo in hunc ordinem:

"Ηδη και πτερθγεσσιν επαίρομαι ώστε πετεινόν εκ Λιβθης μεγάλης, ἄνδοα κακόν προφυγών,

<sup>1)</sup> Brunck χρή πρήξαι, Hartung και πρήξαι μεμαωτί τι κάκ κακού.

<sup>2)</sup> Bergk antea scripsit ἐκ λινέης μεγάλης, in tertia edit. coniecit ἐκ ξυλίνης καλιῆς; Hermann ἐκ λόχμης μ., Orelli ἐκ λύμης μ. —

σστις σοι βούλευσεν έμευ πέρι, και σ' έκελευσεν οίχεσθαι προλιπόνθ' ήμετέρην φιλίην, βρόκχον απορρήξας συ δ' έμης φιλότητος αμαρτών υστερον ήμετέρην γνώση έπιφροσύνην.

vs. 1369 Παιδός έρως καλός μέν έχειν, καλός δ' ἀποθέσθαι· πολλόν δ' εύρέσθαι ἡήτερον ή τελέσαι.

μυρία δ' έξ αὐτοῦ πρέμαται παπά, μυρία δ' ἐσθλά· ἀλλ' ἔν τοι ταντη παί τις ἔνεστι χάρις.

Quid vult poeta quodammodo iucundum esse? Suspensum esse inter spem et metum. Num id exprimitur verbis εντοι ταθτη? Non est dubium quin haec verba corrupta sint. Variis virorum doctorum coniecturis 1) lubet novam addere. Coniicio legendum esse:

άλλά ταλαντείη καί τις ένεστι χάρις.

Coniecturam meam illustrat Plato Crat. 395 D, ubi Socrates dicit: τῶ δὲ Ταντάλω καὶ πᾶς ἀν ήγήσαιτο τοὔνομα οξοθῶς καὶ κατὰ φύσιν τεθήναι, εὶ ἀληθή τὰ περὶ αὐτὸν λεγόμενα. ΕΡΜ. Τὰ ποῖα ταῦτα; ΣΩ, "Α τὲ που ἔτι ζῶντι δυστυχήματα ἐγένετο πολλὰ καὶ δεινά, ὧν καὶ τέλος ή πατρὶς αὐτοῦ ὅλη ἀνετράπετο, καὶ τελευτήσαντι ἐν "Αιδου ἡ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τοῦ λίθου ταλαντεία θαυμαστῶς ὡς ξυμφωνος τῶ ονοματι κτέ.

<sup>1)</sup> Bergkio scribendum videtur ἀλλὰ δοῦ ταύτη, antea coniecit ἀλλ' ἐντῷδ' ἄτη (vel ἀνάτη), Ahrens λύπη, Emperius ταὐτῷ', Orelli παύλη, Nauck ἀλλ' ἔν τοι γ'ἄνη.

# APPENDIX.

Collatio codicis Mutinensis, quam memoravi, pertinet a vs. 1 usque ad vs. 528, a vs. 1032 usque ad 1038, et a vs. 1054 usque ad finem. Notabo discrepantiam lectionis, quae est inter hanc collationem et editionem Bergkianam. Quo melius et accuratius haec collatio cum Bergkiana collatione, quae maiori editioni subiecta est, componatur, ne levissimas quidem res omittam.

- 1 λητούσ υίέ, Β Αητούς υίέ,
- 3 πρώτον τε, Β πρώτον σέ
- 5 λητώ, Β Δητώ; ubique nomina propria minusculis litteris scribuntur.
- 6 φαδινήιο, Β φαδινής
- 7 έπι, Β έπι; τροχοείδεϊ, Β τροχοειδέϊ
- 11 diòs, B diòs
- 12 εἴσαθ', Β είσαθ'; θοῆσ, Β θοαῖς
- 13 ἀπο, Β ἀπὸ
- 14 θεᾶ sequente rasura, Β θεά; μιπρόν, Β σμιπρόν
- 17 καλόν, Β καλόν; έστι, Β έστι; έστι, Β έστιν
- 24 αστοίσιν δ'ούπω; Β αστοίς τοίσδ' ούπω; αδείν, Β άδείν
- 25 θαυμαστόν, Β θαυμαστόν; πολυπαίδη (et sic ubique), Β πολυπαίδη
- 29 πεπνυ ο, ut inter υ et o littera σ sit in rasura, Β πέπνυο; αδίκοισι, Β αδίκοισιν

```
33 μετά, Β παρά
```

35 διδάξεαι, Β μαθήσεαι; κακοίσι, Β κακοίσιν

36 συμμισγηῖς, Β συμμίσγης

39 τέκη, Β τέκη

41 οίδε, Β οίδε

42 elo, B èc

44 άδηι, Β άδη

45 φθείρουσι, Β φθείρωσι; δικαστ' αδικοισι διδούσι, Β δίκας τ' αδίκοισι διδώσιν

47 ατρεμέεσθαι, Β ατρεμιείσθαι

49 φιλανδράσι, Β φίλ' ανδράσι

50 δημοσιώι, Β δημοσίω

51 στάσιεστε, Β στάσιές τε

52 μοθναρχοι, Β μοθναρχος; άδοι, Β άδοι

54 οί πρόσθ' corr. η πρόσθ'; Β οί πρόσθ'

55 πλευραΐσι, Β πλευρήσι

57 είσ', Β είσ'

59 ἐπαλλήλοισι , Β ἐπ' ἀλλήλοισι

. 62 ούνεκα, Β είνεκα; μηδέμιησ, Β μηδεμιης

65 γνώση, Β γνώση

66 έργοισι, Β έργοισιν; έπ', Β έπ'

67 δόλουσ ἀπάτασ, Β δόλους τ' ἀπάτας

68 σωιζόμενοι, Β σωζόμενοι

70 εθέλησ, Β εθέλης

71 μογήσασ, Β μογήσαι

72 ποσσί, Β ποσσίν; εντελέσα corr. εντελέσας, Β εντελέσαι

73 πᾶσι, Β πᾶσιν

83 τούτουσ οὺχ εύροισ, Β οὺ τόσσους χ' εὕροις; οὐδεπί, Β

85 γλώσση, Β γλώσση

86 ἐπὶ, Β ἔπι

87 έπεσι, Β έπεσιν; άλληι, Β άλλας

88 καί σοί, Β καί σοι

89 ή με, Β αλλά

92 δεινόσ, Β δειλός

93 αν, Β ήν; ἐπαινήση, Β ἐπαινήση

94 άλλην, Β άλλη; 'ίησι, Β ίῆσι

```
95 τοιούτος τοι, Β τοιούτος τοι
 96 λώϊα, Β λώα
 99 avti, B avti; èvi, B èvi
100 ποτεμου, Β ποτ' έμοῦ
102 έστ', Β έστ'
104 μεταδούναι θέλοι, Β μεταδούν έθέλοι
115 βρώσιος, Β βρώσιός
118 έστι περιπλεονος, Β έστι περί πλέονος
119 ἄσγετος, Β ἄνσγετος
120 δάδιον, Β δάδιον
121 ένι, Β ένὶ; λελήθη, Β λελήθη
123 βροτοίσι, Β βροτοίσιν
125 οὐδέ γάρ, Β οὐ γάρ &ν; οὕτε, Β οὐδέ
132 οίσ, Β τοῖς
139 δσσα θέληισιν, Β δσσ' εθέλησιν
146 πασσάμενος, Β πασάμενος
147 αρετή έστι; Β αρετή στιν
149 δίδωσι, Β δίδωσιν
151 κακῶι, Β κακὸν
152 ουμελλει, Β οδ μέλλει; μηδεμίην, Β μηδεμίαν; θεμενού,
                                                Β θέμεναι
154 ανθρωπων, Β ανθρώπφ
155 θυμόφθορον, Β θυμοφθόρον
157 έπιρρεπι, Β έπιρρέπει; άλλωι, Β άλλως
160 γ'ήμέρη, Β γήμέρη; τελει, Β τελεῖ
162 γίγνεται, Β γίνεται
167 dll', B dll'
169 τιμώσιν 8, Β τιμώσ', δν
171 θεοίσιν έπικράτοσ, Β θεοίς έστιν έπι κράτος
173 δάμνηισι, Β δάμνησι
176 φιπτειν . Β φιπτείν ; καθηλιβάτων . Β κατ' ηλιβάτων
178 ερξαι , Β Έρξαι
179 έπιγην, Β έπι γην
189 γρήματα μέν, Β γρήματα γάρ; έκκου, Β έκ κακού
192 συγγαρ, Β σύν γάρ
196 έντυνει, Β έντυει
```

197 ο, Β δ; συνδικη, Β σύν δίκη; ανδρι γενηται, Β ανδρί γένηται

198 καθαρώς, Β καθαρώς; τελεθει, Β τελέθει

199 ειδ', Β είδ'; παρακαιρόν, Β παρά καιρόν

200 είθ Β είθ'; παρ' το δικαιον, Β παρ τὸ δίκαιον; ελών, Β ελών

201 negdog donei eg de, B négdog donei, èg de

202 αύθισ εγεντο, Β αὖθις ἔγεντο.

203 έτ' αὐτούσ, Β έπ' αὐτοῦ

206 επεκρέμασεν, Β υπερκρέμασεν

208 εζετο, Β έζετο

209 οὐδείσ τοι, Β οὐκ ἔστιν

210 τησ, Β τῆς; ἐστι, Β ἐστίν

211 οίνον τοι, Β οίνόν τοι; πολύν, Β πουλύν

212 αγαθος, Β αγαθός

213 θυμέ, Β Κυονε; κατα παντασ ἐπιστοεφε, Β κάτα πάντας ἐπίστοεφε

215 ποτι πέτρη, Β ποτί πέτρη

216 προσομιλησει, Β προσομιληση

217 τηνδ', Β τῆδ'

218 πρείσσων, Β πρέσσων; Β γίγνεται, Β γίνεται; ατροπιησ,

Β ατροπίης

222 έχειν corr. έχει, Β έχειν

223 εστι, Β έστί; βεβλαμένος; Β βεβλαμμένος

225 καποκερδιηισιν, Β κακοκερδίησιν

226 άπιστοι αδον, Β άπιστοι Εδον

227 ανθρώποισι, Β ανθρώποισιν

230 χρήματα τοι, Β χρήματά τοι; γινεται, Β γίνεται

232 άλλοτε τ' άλλοσ έχει, Β άλλοτε άλλος έχει

235 ἐπιτρέπει,  ${
m B}$  ἔτι πρέπει; σωιζομένοισι,  ${
m ar B}$  σωζομένοισιν

236 αλλ' ώσ, Βαθλός; πυονε αλωσομενη, Β Κυον' εν άλωσομένη

237 επαπείρονα, Β ἐπ' ἀπείρονα

238 πωτήσει, Β πωτήση; καταγήν, Β και γήν; αειρόμενος, Β αλειράμενος

\_

239 θοίνησ, Β θοίνης

240 στόμασι, Β στόμασιν

241 λιγυφθόγγοισι, Β λιγυφθόγγοις

242 λίγεα, Β λιγέα

244 βήσ, Β βής; είσ αιδαο δομουσ, Β είς 'Αΐδαο δόμους

```
245 οὐδέποτ', Β οὐδέ τότ'
247 καθελλαδα, Β καθ' Έλλάδα
251 πασι διόσ, Β πασι γάρ; αοιδήι, Β αοιδή
252 έσση, Β έσση; ὄφε' αν γή, Β ὄφε' αν ή γή
253 παρασεύ, Β παρά σεύ
255 λώϊστον, Β λώστον
256 πράγμα, Β πρήγμα; έράτο, Β έρά, τὸ
260 απωσαμένη, Β ωσαμένη .
261 επει παρα παιδι τερεινη, Β ἐπεί παρά παιδί τερείνη
264 ώσθαμα, Β ώσθ' άμα; θ'υδρευει, Β θ'ύδρευει; μεγοωσα
                                 φερει, Β με γοῶσα φέρει
265 περι, Β περι; λαβών αγκών ἐφίλησα, Β βαλών ἀγκών'
                                                 έφίλησα
266 αποστόματος, Β από στόματος
267 γνώτ' εί τοι πενιή τε, Β γνωτή τοι πενίη γε; περεούσα,
                                            Β περ' ἐοῦσα
269 πάντη γας τουλασσαν εχει· πάντη δ'επιμυκτος, Β πάντη
                   γάρ τούλασσον έγει, πάντη δ' ἐπίμυκτος
270 πάντη, Β πάντη; ἔνθάπες, Β ἔνθα πες
272 καν νεότητ', Β και νεότητ'
274 fori, B fori
275 επιθρεψαιο, Β επεί θρέψαιο
276 ει καταθηισ πολλ', Β έγκαταθής πόλλ'
278 έσερχόμενον, Β έπερχόμενον
279 είκοστον corr. είκοστοι, Β είκος τον
281 απαλαμνα βροταί παραπόλλ ανελέσθαι, Β απάλαμνα
                             βροτφ πάρα πόλλ' ανελέσθαι
282 ηγεῖσθαί, Β ήγεῖσθαί; τιθει, Β τίθει
283 ποδατόνδε, Β πόδα τῶνδε
284 μηθ' ορκωι, Β μήθ' δρκφ
285 ει ζην έθέλη, B εὶ Zην' έθέλη
286 πιστα, Β πιστά
288 ωσδετοσωσαι εί, Β ώς δέ το σώσαι οί
290 ανδρώηγεονται, Β ανδρών
                                ήγέονται;
                                           εκτραπελοισι,
                                          Β ἐκτραπέλοισι
292 γην κατα πασαν, Β γην κατά πάσαν
```

294 αίρει, Β άγρεῖ

```
296 οισι παρημελεται, Β οίσι παρή, μέλεται
297 πάντας, Β πάντες; δεπιμιξις, Β δ' ἐπίμιξις
299 οὐδείσ δή, Β οὐδείς λή; ἐπήν, Β ἐπήν
300 οὐδ' ωκ' ἐκ Β οὐδ' ὧ κ' ἐκ; γεγονη, Β γεγόνη
301 απηνησ, Β απηνής
302 λατρισι και , Β λάτρισι καὶ
303 αγαθόν, Β αγαθόν; ατρεμίζειν, Β ατρεμίζειν
304 εσορθα * α * ηισ, Β ές δρθά βάλης
305 τοι κακοι , {
m B} τοὶ κακοὶ; κακοι ἐκ γαστρος, {
m B} κακοὶ ἐκ γαστρός
306 άνδρεσσι, Β ἄνδρεσσι; συνθεμενοι, Β συνθέμενοι
307 δεῖλ', Β δείλ; έμαθον, Β έμαθον
309 εν μεν. Β έν μέν
310 δε μιν , Β δέ μιν ; απεοντα δοκει , Β απεόντα δοκοῖ
311 εισ δε φεροι τα, Β είς δέ φέροι τὰ; θύρηιφι καρτεροσ,
                                     Β θύρηφι δέ καρτερος
318 et 319 omittuntur
323 σμικρά, Β σμικρά
324 διαβολίηι, Β διαιβολίη
325 άμαρτωληΐσι, Β άμαρτωλοΐσι; γολώτο, Β γολώτο
330 εὐθείη, Β ιθείη
332 τα, Β τα
post versum 332 repetuntur 209-210
 209 ουκ εστι, Β ουκ έστιν
 210 εστιν , Β έστιν
336 NUQV' EFEIG, B EFEIG, KUQV'
337 rioly, B rioiy
339 γ'ούτως, Β γούτως
340 εὶ, Β εἴ; κίγηι, R κίγοι
342 αντι, Β αντί
344 αντανιών, Β αντ' ανιών
346 οί τ' άμα, Β οί ταμά
347 γαραδρην, Β γαράδρην
348 γειμαρρωι ποταμωι, Β γειμάρρω ποταμώ
349 ἐπι . Β ἐπί
351 δειλη, Β δειλή; μένει, Β μένεις
352 μ' ηνδην . Β μη λην
```

353 μηδεμεθημέων , Β μηδέ μεθ' ήμέων

```
355 επεικ' έσθλοϊσιν , Α έπεὶ κασθλοϊσιν
```

356 ούτεσε, Β εὖτέ σε; μοις' Β μοῖς'

357 ώσ δε, B ώς δέ; ελαβεσ κακον ωσ δε, B έλαβες κακόν, ώς δέ

358 πειρω, Β πειρώ; θεοῖσ, Β θεοῖσιν

359 μηδε λιην επιφαινε, Β μηδέ λίην ἐπίφαινε; επιφαίνειν, Β ἐπιφαίνων

361 πραδιη, Β πραδίη

362 αποτινυμενου, Β αποτινυμένου

363 δταν ύποχείριος, Β σταν δ' ύποχείριος

364 τίσαι, Β τῖσαι

365 τσχι νόωι, Β τσχε νόον; γλώσσησ δε το, Β γλώσση δέ τὸ; ἐπέστω, Β ἐπέσθω

366 πραδιη οξυτερη. Β καρδίη οξυτέρη

367 οὺ δυναμαι γνώναι νόον ἀστών, Β ἀστών δ' οὺ δυναμαι γνώναι νόον

368 ανδρανω, Β άνδάνω; γαρ, Β γαρ; ερδων, Β έρδων

369 de, B dé

370 ἀσοφῶν , Β ἀσόφων

371 ύπαμαξαν , Β ύπ' ἄμαξαν

377 τόλμα, Β τολμά

378 ταθτηι, Β ταθτή; τονδε, Β τόντε

379 έπι σωφροσύνην, B έπι σωφροσύνην; τερφθήι, B τρεφθή

381 οὐδετι κεκριμενον, Β οὐδέ τι κεκριμένον; ὅστισ, Β ἐστι

382 ηντιν', Β ην τις; άδοι, Β άδοι

383 тог, В тог

384 ισχοντεσ , Β ϊσχονται

385 ταδικαια, Β τὰ δίκαια

386 ανδρών παραγει, Β ανδρών παράγει

387 ύπανάγκης, Β ύπ' ανάγκης

389 δη κακα πολλα, Β δή κακά πολλά

395 οὐτεπες , Β οὖ τέ πες

396 ιθειαγνωμη στηθεσσιν έμπεφθιηι, Β ίθεῖα γνώμη στη-

397 αγαθοίσι, Β αγαθοίσιν

398 τα τε καί τα φερειν, Β τά τε καί τὰ φέρειν

400 εντράπελ', Β εντρέπευ; άλευάμενον, Β άλευάμενος

402 έργμασιν , Β έργμασιν

407 σοι, Β τοι

408 ει αμεινω (e versu seq.), Β έτυγες

408 ουδενα, Β ουδένα; παισι, Β παισίν; καταθήσει, Β κατα-

θήση; αμείνω, Β αμείνω

413 ουδεμετ' οίνος, Β ουδέ με οίνος; ούτω, Β ούτως

414 περι, Β περί

415 οὐδέν ὅμοιον, Β οὐδέν' ὁμοῖον

416 ότω, Β ότω; ενεστι, Β ένεστι

417 εσ βασανον, Β ές βάσανον

419 πολλα με, Β πολλά με; ύπανάγκης, Β ύπ' ἀνάγκης

420 ήμετέρην , Β ύπετέρην

421 γλώσση, Β γλώσση; ουκ επικεινται, Β οὐκ ἐπίκεινται

422 άρμοδιαι, Β άρμοδιαι; πολλάμεληταμελει, Β πόλλ

αμέλητα μέλει

424 έξελθών, Β έξελθόν

426 ηελίου, Β ηελίου

429 φαύσαι, Β φύσαι

430 ουδειστούτο γε πεφρασατο , Β ουδείς πω τούτο γ' επεφράσατο

431 ότισ, Β φ τις; κ'ακοῦ, Β κάκ κακοῦ

433 ατειράσ, Β ατηράς

436 έγέντο, Β έγεντο

438 ποιήσει, Β ποιήσεις

439 φυλακηῖσι, Β φυλακήσιν

440 των, Β τον; κίδιον, Β ίδιον; ουδεν επιστρεφεται, Β ουδέν επιστρέφεται

441 έστι πανόλβιος, Β έστιν ανόλβιος

442 τολμα έχων, Β τολμά έχων; επιδηλοσ όμωσ, Β ἐπίδηλος όμως

444 έχων μίμνειν , Β όμως μίσγειν

445 επιτολμαν, Β ἐπιτολμαν

447 ἀπάκρησ, Β ἀπ' ἄκρης

449 δ' εμεπάσιν επ εργμασιν, Β δέ με πάσιν. ἐπ' ἔργμασιν

450 idein, B idein

451 άπτεται, Β άπτεται

452 alei δ ardos, B alei δ' ardos

453 ωνθρωπ'., Β "Ωνθρωπ'

455 τωνδέ, Β τωνδε

457 σύμφρον ένεστι, Β σύμφορόν εστί

```
458 πειθεται ώσ ακατος, B πείθεται ώστ' άκατος 461 επαπρηκτοισι νοον εχε' μηδε, B έπ' απρήκτοισι νόον έχε, μηδέ
```

462 γινεται, Β γίνεται

463 ευμαρεωιστοι, Β εύμαρέως τοι

464 έπει corr. έπι, Β έπι

465 τοι , Β σοι

466 περδοσ , Β πέρδος ; ὅτ', Β ὅτ'

467 μηδ' ένα τωνδ αεκοντα μενειν κατερυκε, Β μηδένα τωνδ' α έκοντα μένειν κατέρυκε

468 μηδε, Β μηδέ; εθελοντ' ϊεναι, Β εθέλοντ' ιέναι

469 μηδ ευδοντ', Β μήθ' εύδοντ'; σιμωνιδη, Β Σιμωνίδη

470 έληι, Β έλη

471 μηδε, Β μήτε; αγουπνεοντα, Β αγουπνέοντα

476 οὔκαδ', B οἴκαδ'

477 ωσ, Β ώς

482 ερδων, Β έρδων; ότ' αν, Β όταν

483 πριν εών σωφρων τοτε, Β πρίν εων σώφρων, τότε

484 γινωσκων μη, Β γινώσκων, μή

485 n, B n

488 τουνεκάτοι, Β τοὔνεκά τοι

490 επι, Β έπὶ

491 αινεῖσθαι, Β ἀρνεῖσθαι; οιδασ, Β οἶδας; δε, Β δέ

492 πολλόν, Β πολλάς

493 παρα, Β παρά

494 εριδοσ δήν απερυκόμενοι, Β έριδος δήριν έρυκόμενοι

495 είσ το μεσον, Β ές τὸ μέσον; ενὶ, Β ένὶ; συνάπατι, Β σννάπασιν

496 γ' ούτως, Β χούτως; άχαρι, Β άχαρι

498 πίνητ' ύπες, Β πίνη ύπες

499 et 500 omittuntur

501 μετρον ήρατο, Β μέτρον ήρατο

502 ώστε, Β ώστε; και πριν, Β και πρίν

503 βεβιαται, Β βιαται

504 γνώμησ, Β γλώσσης

505 το δε , Β το δέ

508 και μεγ , Β καὶ μέγ'

512 ένθαδ' επουδεν, Β ένθάδ' έπ' ουδέν

513 υπο, Β ύπὸ

515 τὰ ἄριστα παρεξομεν ἢν, Β τἄριστα παρέξομεν ἢν; ελθηι, Β έλθη

516 κατακεισωσφιλοτητο, Β κατάκεισ' ώς φιλότητος

 $517~\mu είζω,~B~\mu εῖζον; των, B~τῶν; αποθήσομαι, B~αποθήσομαι$ 

523  $\epsilon \tilde{v}$ , B  $\epsilon \tilde{v}$ ;  $\delta \epsilon$ , B  $\delta \dot{\epsilon}$ 

521 απολείπειν, Β απολείπειν

522 πλέον ἔστ' Β πλεόνεσσ'

523 βροτοι, Β βροτοί

527 ὧιμοι, Β "Ωμοι

528 επερχομένου, Β ἐπερχομένου; τησδ' απονίσομένης, Β τῆςδ' ἀπονισομένης.

1032 εχθει μηδ' εχθει μηδε, Β όχθει μηδ' άχθου μηδέ

1033 ευφρηνεθέλων, Β εὐφραινε Θεών

1034 ουκ αν οηϊδιος, Β ουκ αν δηϊδίως

1035 πορφυρεησ, Β πορφυρέης

1036 ἔχη, Β ἔχη

1037 τοι, Β τοί; αγαθον, Β αγαθον

1038 грог, В грог

post 1038 repetuntur 853-854

853 ηδεα μεν, Β ήδεα μεν ; πολυ λώιον ήδη, Β πολυ λώϊα δη νύν

854 ουδεμι' εστι, Β ουδεμί' έστι .

<sup>1054</sup> νόον έσθλον, Β νόος έσθλος

<sup>1055</sup> εμοί συ, Β έμοι σύ

<sup>1056</sup> μουσων, Β Μουσων

<sup>1058</sup> μενδ', Β καὶ μὴν ; αμφιπερικτιοσιν , Β αμφιπερικτίοσιν

<sup>1059</sup> τιμαγαραπόλλων οργην απατερθεν, Β Τιμαγόρα πολλών οργην απάτερθεν

<sup>1061</sup> ο , Β οί; έχουσι, Β έχουσιν

<sup>1063</sup> ήβη, Β ήβη; παρα, Β πάρα; ξυνομήλικι, Βξύν όμήλικι; πάννυχον, Β καλ λίθ'

<sup>1064</sup> ερον, ιέμενον, Β έρον ίέμενον

```
1065 μεταυλητήρος, μετ' αὐλητήρος
1066 τούτων ουδεν αλλ' επιτερπνότερον. Β τούτων ουδέν τοι
                                     άλλ' έπι τερπνότερον
1068 συν ευφροσύνηι, Β σύν εύφροσύνη
1070 ουδήβησ, Β οὐδ' ήβης
post 1070 repetuntur 877—878
 877 τέρπεο μοι , Β ήβα μοι ; τινεσ , Β τινές
1073 τοδ', Β τῶδ'; εφέπου, Β ἐφέπου; τότε. Β τοτέ
1074 πρεισσόν, Β πρεῖσσόν
1076 οπος, Β οπως
1077 προ δε, Β πρό δέ
1078 πειραταμηγανίησ, Β πείρατ' αμηγανίης
1081 τέκοι, Β τέκη
post 1082 repetuntur 41—42 et 87—90
  42 eio, B és
  88 και σοι, Β καί σοι
  89 είμ', Β ή μ'
  90 εμφανέως, Β αμφαδίην
1083 επιστρεψαντα, Β ἐπιστρέψαντα
1085 δημωναξιοιδε, Β Δημώναξ, σύ δέ; φέρειν βαρυ ου γαρ
                     επιστη, Β φέρεις βαρυ ου γάρ ἐπίστη
1086 ερδειν οτι σοι μη καταθυμιον ῆι, Β έρδειν, ὅ τι σοι
                                        μη καταθύμιον ή
1087 δίηι, Β δίη
1088 ευρωτα , Β Εὐρώτα
1093 ερδειν, Β έρδειν; πρόσθεν χάριν, Β πρόσθε χάριν
1095 δη, Β δή
1099 βρόγον, Β βρόκγον
1104 υμμ' απολεῖ, Β ὔμμ' ἀπολεῖ
post 1104 repetuntur 571—572
 571 κακόν, Β κακόν
 572 αγαθοί, Β αγαθών
1106 απεφθοσ εών, Β ἄπεφθος έών
1107 οἴμοι, Β ΒΩμοι
1108 φιλοισ ό πόνοσ δειλα παθών γενοίμην, Β φίλοισι πόνος
                                    δεινά παθών γενόμην
1109 αῦ, Β αὖ; δε, Β δἐ
```

1111 de, B de

post 1114 repetuntur 619-620

619 πολλά δ' αμηχανιηισι κυλινδομαι, Β πόλλ' εν αμηχανί-

620 ἀργήν, Β ἄκρην

1115 μ' ωνείδισασ. αλλα τεμεμοι, Β μοι ονείδισασ· αλλά τα μέν μοι

1116 готі, В готі

1121 δίκηι, Β βίον

1122 ήβη, Β ήβη

1123 μίμνησα' επεπονθα, Β μίμνησαε πέπονθα

1124 αιδεω μεγα, Β 'Αϊδεω μέγα

1125 ανείλατο νηλεϊ, Β ανείλετο νηλέϊ

1126 εὐφρων, Β έμφρων

1127 δήθ', Β δήθ'; παρα, Β παρά

1128 δειλαλεουσ τε μυχουσ, Β δειμαλέους τε μυχούς

1135 ανθρώποισι μόνη, Β ανθρώποις μοθνη; ένεστι, Β ένεστιν

1136 οὐλυμπον, Β Ούλυμπόνδ'

1141 έφθιτο, Β έφθιται

1143 φῶσ, Β φάος

1145 ευγέσθω δέ, Β ευγόμενόσ τε

1150 αίσχρά, Β έσθλά

1153 πλουτούντι, Β πλουτεύντι

1156 μηδεν εχοντι κακον, Β μηδέν έχοντι κακόν

1157 et 1158 omittuntur

1159 autws , B autws ; o , B o ; our apoqeuyel , B oùr àpoqeuyel post 1160 repetuntur 1095 et 1096

1095  $\bar{\omega}$  νέοι οι νῦν ανδρεσ, B σκέπτεο δη νῦν ἄλλον; εμοι γε μεν, B έμοι γε μέν; ανάγκη, B ἀνάγκη

1096 ταύθ', Β τούθ'; ερδειν, Β έρδειν

1161 παισίν καταθήσειν, Β καταθήσειν παισίν

post 1162 repetuntur 441-446

441 έστι πανόλβιος, Β έστιν ανόλβιος

442 τολμαι εχων, Β τολμά έχων; κ' ουκ επιδηλον ομώσ, Β κ' ουκ έπιδηλος όμως

**443** наної в., В наної в г

444 τε δόσεισ , Β δέ δόσεις

445 ἐπιτόλμαν, Β ἐπιτολμαν

446 διδουσιν , Β διδούσιν

1164 μεσσωι στηθεων εν συνετοισ, Β μέσσω στηθέων εν συνετοῖς

post 1164 repetuntur 97-100 et 415-418

97 τοιούτος τοι ανής έστω φίλος, Β αλλ' είη τοιούτος έμοι φίλος

100 ποτεμου, Β ποτ' έμοῦ

415 ούτιν' ομοιον εμοι, Β ουδέν' όμοῖον εμοί; διζημενος, Β διζήμενος

416 ότω μητισ ένεστι, Β ὅτφ μήτις ἔνεστι

417 βασανόν τ' έλθων, Β βάσανον δ'έλθων; παρατριβόμενόστε μολιβδωι, Β παρατρίβομαι ώστε μολίβδω

418 υπερτερίησ, Β ύπερτερίης; άμμιν, Β δ' άμμιν

1165 συμμιγε, Β συμμισγε

1166 όδουσ τελεήι, Β όδου τελέης

1169 εκκαχ'ετεριησ , Β έκ καχεταιρίης

1170 μεγαλουσ ηλιτεσ, Β μεγάλους ηλιτες

1171 αρίστην , Β αριστον

1172 ἄνθρωπος, Β ανθρώποις

1173 ὧ μάπαροσ τισ δημῖν, B ὧ μάκαρ, ὅστις δη μιν; φρεσιν η, B φρεσίν, η

1177 ει κ' ειησ, Β εἴ κ' εἴης; αλεργος, Β αλεργός post 1178 repetuntur 555—556

555 τολμᾶν χρη , Β χρη τολμᾶν ; εν αλγεσιν ήτορ έχοντα , Β έν άλγεσι κείμενον άνδρα

557 πρόσ δέ, Β πρός τε

1180 ερδειν μητε λεγειν ασεβη, Β έρδειν μήτε λέγειν ασεβή

1181 δετυρραννον, Β δέ τυραννον

post 1182 sequuntur 1185 et 1186, tum repetuntur 367 et 368, his subiunguntur 1183 et 1184

367 εχουσι, Β έχουσιν

368 γας εὐ εςδων ανδάνω, Β γάς εὖ έςδων άνδάνω

1183 αγαθον; Β αγαθός

1188 ἐπι, Β ἐπὶ

1189 πεμπη, Β πέμποι

1190 δώροισ \* ουλόμενος, Β δώροις βουλόμενος; προφύγηι, Β προφύνοι

```
1193 δε ταπησιν ομοιον, Β δέ τάπησιν όμοῖον
```

1194 το ξύλον ήσκηρον γινεται, Β το ξύλον ή σκληράν γίνεται

1195 μητι θεουσ επιορχοσ επόμνυθι, θ μήτι θεους επίορασν έπομνυθι; γαρ ανεκτον Β γαρ ανυστόν

1196 αθανατουσ κουψαι, Β αθανάτους κουψαι

1197 ορνιθος . Β όρνιθος

1201 ήνίοχοι, Β ήμίονοι; πυφόν, Β πύφων'; άροτρον, Β άροτρου

1202 eivena, B elvena

1203 υπεμου, Β ύπ' έμοῦ

1205 τεθνειότος, Β τεθνηότος; ανιώτο, Β ανιώτο

1206 θερμά βάλοι δάκρυα, Β δάκρυα θερμά βάλοι

1208 ἀργαλέος γὰρ ἐων, Β άρπαλέος παρεών; φιλος, Βφίλος

1211 παιζουσ, Β παίζουσα

1212 αργυρι συ μεν γαρ , Β 'Αργυρί σοὶ μέν γάρ

1213 αλλά, Β ἄλλα; κακα, Β κακά; επει, Β έπεί

1214 δουλοσυνη, Β δουλοσύνη

1215 πολισ γε μεν εστι, Β πόλις γε μέν έστι

1219 δυσμενή, Β δυσμενεί

1220 explicit lib. I.

1231 μανιαισ έτιθηνήσαντο, Β μανίαι σ'έτιθηνήσαντο

1232 ιλιου , Β 'Ιλίου

1234 οιλιαδησ, Β 'Οϊλιάδης

1935 δαμασασ, Β δαμάσας

1236 πραδίηι, Β παρδίη

1237 αλλ' ατλήθι νόω συνιδειν, Β αλλά τλήθι νόω συνιείν; ουτοι ανάγκη, Β ουτοι ανάγκη

1238 ερδείν στι σοι μη, B έρδειν, ότι σοι μη;  $\tilde{\eta}$ ι, B  $\tilde{\tilde{\eta}}$  post 1238 repetuntur 1151 et 1152

1151 τον , Β τον

1239 κατα σου λεξουσι ματαια, Β κατά σού λέξουσι μάταια

1240 παρα σοι κατεμού τωνδε, Β παρά σοὶ κατ' έμοῦ τῶν δέ

1241 παροιχομένη, Β παροιχομένη

1242 οὐκετ' εσηι, Β οὐκέτ' ἔση

1243 δην δη, Β δην δη; επειτ' αλλοισιν ομιλει Β έπειτ' άλλοισιν όμίλει

```
1244 ήθος εχων δολιον πιστεοσ αντιτυπον, Β ήθος έχων δό- λιον, πίστεος αντίτυπον
```

1245 υδως, Β ύδως; ουδεποθ', Β οὐδέποθ'

1246 επαλληλοισ και φιλοι εσσομεθα, Β έπ' αλλήλοις και φίλοι έσσόμεθα

1247 εχθοσ εμόν, Β έχθος έμον; υπερβασιν, Β υπέρβασιν; ισθι δε, Β ισθι δέ

1248 ωσ σ εφ αμαρτωληι τισομαι ωσ δυναμαι, Β ώς σ'έφ' άμαρτωλή τίσομαι ώς δύναμαι

1249 συ μεν αυτωσ ιπποσ επει κριθων εκορεσθησ, Β σύ μέν αύτως επος έπει κριθων έκορέσθης

1250 επι σταθμουσ ήλυθεσ ημετερουσ, Β έπὶ σταθμούς ήλυθες ήμετέρους

1251 αγαθον λειμωνα τε καλον, Β αγαθόν λειμωνά τε καλόν

1252 σπιερα, Β σπιερά

1253 ω παιδεστε φιλοι, Β ω παϊδές τε φίλοι; μωνυχεσ, Β μώνυχες

1254 αλλοδαποί, Β αλλοδαποί

1255 εππουσ, Β εππουσ

1256 θυμοσ εν ευφροσυνηι, Β θυμός έν εύφροσυνη

1257 πολυπλαγκτοισιν ομοιοσ , Β πολυπλάγκτοισιν όμοῖος

1258 οργην αλλοτε τοισ αλλοτε τοισι, Β οργην, άλλοτε τοῖς, άλλοτε τοῖσι

1259 εφυσ καλοσ, Β έφυς καλός

1260 καστεροσ αγνωμων, Β καρτερός αγνώμων

1261 ϊκτίνου, Β Ικτίνου; εχεισ, Β έχεις; ήθοσ, Β ήθος

1264 ἔστι, Β ἐστὶ

1265 σε, Β σέ

1266 εύερδων , Β ευ έρδων

1267 εχει , Β έχει

1270 αυτωσ και, αύτως καὶ

1271 μαργοσυνησ απο μεν νοον, Β μαργοσύνης από μέν νόον

1273 θελλών, Β θυελλών

1274 ηκάγ', Β ηνά γ'; επειγομενος, Β επειγομένης

1276 ειαρινοΐο, Β είαρινοῖς

post 1278 repetuntur 1101—1102 et 949—950

949 ύπεξαφοῖο, Β ύπεξ ελάφοιο

950 καταιμάρψας. Β καταμάρψας 1279 έρδειν, Β έρδειν; ουδείμοι αμεινον, Β ουδ' εί μοι αμεινον 1280 αθανατών εσσεται ω καλε, Βάθανάτων έσσεται, δ καλέ 1281 γας αμαςτωλαίσιν επι, Β γάς άμαςτωλαίσιν έπί 1282 ουτοσετουτ' αδικων, Β ου τίσις ουδ' αδίκων 1283 καθύμιος, Β καταθύμιος 1284 εθφροσυνηι, Βεθφροσύνη; συνεισ αγαθηι, Β συνείς αγαθή 1285 παρελεύσεαι οὐδ' απατησησ manus multo recentior supplevit ου γάρ τοι με δόλωι, Β ου γάρ τοι με δόλω παρελεύσεαι οὺδ' ἀπατήσεις 1286 εγεισ το πλεον εξοπισω. Β έγεις το πλέον έξοπίσω 1287 τρωσω, Β τρώσω; φεθγοντα, Β φεθγοντά; ωσ ποτε φασιν, Β ώς ποτέ φασιν 1288 ιασίου πουρην παρθενον ιασίην. Β Ίασίου πουρην. πάρθενον 'Ιασίην 1289 περ εουσαν αναινομένην, Β περ εούσαν, αναινομένην 1290 φευγειν ζωσαμενην δ'εργ' ατελεστον τελει, Β φευγειν. - ζωσαμένη δ'έργ' απέλεστα πέλει 1291 δομων ξανθη αταλαντη, Β δόμων, ξανθή 'Αταλάντη 1292 elo. B éc 1295 εν αλγεσι. Β έν άλγεσι 1297 θεων δεποπίζεο, Β θεών δ'εποπίζεο 1299 τινος, Β τίνος; ώσσε, Β ώς σε 1300 γενοιτο πιχειν, Β γένοιτο πιχείν 1301 σησοιγη· συδεμαργον εχων, Β σής οργής σύ δέ μάργον ἔχων 1302 φευγοισ ιπτινου σχετλιον ήθοσ έχων, Β φεύγεις ιπτίνου σγέτλιον ήθος έγων 1309 εγωνυν· οί δ', Β έγω νύν ώδ'; φυλαξαι, Β φυλαξαι 1310 νικήση παιδαϊδη, Β νικήση παϊδ' αδαή 1311 ελαθεσ κλεψασ, Β έλαθες κλέψας; γαρ σε διωμαι, Β γάρ σε διώμμαι 1312 οισπερ νυν άρθμιοσ ηδε φιλοισ, Β οίσπερ νύν άρθμιος

1314 συμεν, Β ου μέν; τουτοις ησθα φιλος, Β τουτοις

ήδε φίλος

γ'ησθα φίλος

1315 σ'εδοχουν σήσεσθαι εταίζου, Β σ'έδόχουν θήσεσθαι έταίζου

1316 και δη, Β και δή; αλλον εχοισθα φιλον, Β άλλον εχεισθα φίλον

1317 κειμι· σε δε μητισ απαντων, Β κείμαι· σε δε μήτις άπάντων

1318 εσορών παιδα φιλειν , Β έσορών παιδοφιλεῖν

post 1318 repetuntur 1107 et 1108

1107 ὤι μοί, Β "Ω μοι; καταχαρμα μεν, Β κατάχαρμα μέν 1108 τοῖσι φιλοισ δε, Β τοῖς δὲ φίλοισι; δεινα παθών, Β δεινά παθών

1320 παισινεοίσι, Β πάσι νέοισι

1321 τωνδεπακουσον, Β τωνδ' έπακουσον

1323 παυσον , Β παῦσόν

1325 μερμηρασ δ'αποπανε κακασ δοσ δ'ευφρόσυν, Β μερμήρας δ'απόπανε κακάς, δὸς δ'εὐφρονι

1327 έχησ λιαν γενυν ούποτε, Β έχης λείαν γένυν, ούποτε

1328 ουδειμοι, Β οὐδ' εἴ μοι

1329 διδόντ' έτι καλόν, Β διδούν καλόν έστιν

1330 αλλαγονεων, Β αλλά γονέων, ημετέρων, Β ήμετέρων

1331 αίδεο, Β αίδέο; διδουσ γαριν, Β διδούς γάριν

1332 κυπρογένους, Β Κυπρογενούς

1333 χρηίζων και επαλλον ελεύσεαι, B χρηίζων και έπ' άλλον έλευσεαι

1334 αντιτυχειν επεων, Β αντιτυχείν επέων

1335 οίκαδε ελθών, Β οίκαδε δ'έλθών

1336 εύδειν , Β εύδει ; πανημεριος , Β πανημέριος

1339 προσεύστεφανου, Β πρός ἐϋστεφάνου

1340 ουδεμία προσ εμου, Β ουδεμία προς έμου

1341 αὶαί·, Β Αἰαῖ; απαλόχοοοσ· όσ με φιλοισι, Β άπαλόχοοος, ος με φίλοισιν

1342 κ'ουκ εθελοντοσ εμού, Β κούκ εθέλοντος εμού

1343 αεκουσι πολλα βιαια , Β ἀεκουσια πολλά βίαια

1344 γας επαικελιωι παιδι δαμείσ εφάνην, Βγάς έπ' αἰκελίφ παιδί δαμείς έφάνην

1345 δ'ετι, Β δέ τι; επειποτε, Β έπεί ποτε

1346 ηρατο, Β ήρατο; προνιδησ αθανατων, Β Κρονίδης αθανάτων

```
1347 όλυμπον, Β "Ολυμπον; εθηκε, Β έθηκεν
1349 σιμωνιδη· ουνεκα καγώ, Β Σιμωνίδη, οθνεκα καγώ
1350 εξεδάμην, Β έξεδάμην; ερωτι, Β έρωτι
1352 νεω. Β νέφ
1353 есті, В есті
1354 τελεοσ έῆι , Β τέλειος ἔη
1357 παιδοφιληισιν επι , Β παιδοφίλησιν έπλ; αυχενι κειται,
                                          Β αθγένι κείται
1358 δυσμορον, Β δύσμορον
1360 κληματινωι γειρα πυρι, Β κληματίνω γείρα πυρί
1361 πετοη, Β πέτοη
1362 ανελάβου, Β αντελάβου
1363 ουδ' αμα σου δ'απεών, Β Ουδαμά σ'ουδ' απεών ; ουδέμε,
                                               Β οιδέ με
1364 μη, Β μή
1366 επακουσον, Β ἐπάκουσον
1367 γαρισ εστι, Β γάρις έστί
1370 δευρέσθαι φηίτερον ή , Β δ'εύρέσθαι φήτερον ή
1371 μυφια , Β μυφία ; κακα , Β κακά
1372 εν τοι ταυτη, Β έν τοι ταθτη; ενεστι χαρισ, Β ένεστι
                                                    ZÁZQ13
1373 ουδαμα, Β Ουδαμά; υπο, Β ύπὸ
1374 ἔργεται, Β ἔργεαι
1376 ποντω, Β ποντω
1377 φιλον δειλοισιν ομιλείσ, Β φίλων δειλοίσιν σμιλείς
1378 δια, Β διά
1380 ωνημην ερδων οιά τ'ελευθερος, Β ωνήμην έρδων οίά
                                              τ'έλευθερος
1381 ανθρώποιο έδοκουν χρυσησ παραδωρον έγοντα, Β 'Αν-
               θρωποι σ'έδοκουν χρυσής παρά δώρον έγοντα
1382 ελθειν κυπρογενουσ δωρον ιοστεφανου, B in duos ver-
     sus distraxit, ut ελθείν Κυπρογενούς sit prior pars
     vs. 1382, (Κυπρογενούς) δώρον λοστεφάνου posterior
                                            pars vs. 1383
1384 γινεται αμθρωποισιν εχειν, Β γίνεται ανθρώποισιν
                                                    Ëzely
```

1385 αν μη κυπρογενησ δώ, Β ην μη Κυπρογενης δώ

1386 κυπρόγενες κύθειρα, B Κυπρογενές Κυθέρεια; σοὶ τί, B σοί τι

1387 ζευσ τοδε , Β Ζεύς τόδε

1388 δαμνασ δ'ανθρωπων πυκινας, .B δαμνάς, δ'ανθρώπων πυκινάς; οὐδετις εστιν, B οὐδέ τίς έστιν

1389 ουτωσ ϊφθιμοσ , Β ούτως ζφθιμος

1111 de. B dè

post 1114 repetuntur 619-620

619 πολλά δ' αμηχανιηισι κυλινδομαι, Β πόλλ' εν αμηχανί-

620 αρχήν, Β ακρην

1115 μ' ωνείδισασ. αλλα τεμεμοι, Β μοι ονείδισας· αλλα τα μέν μοι τα μέν μοι

1116 εστι, Β έστι

1121 δίκηι, Β βίον

1122 ήβη, Β ήβη

1123 μίμνησα' επεπονθα, Β μίμνησαε πένιονθα

1124 αιδεω μεγα, Β 'Αϊδεω μέγα

1125 ανείλατο νηλεϊ, Β ανείλετο νηλέϊ

1126 εύφρων, Β έμφρων

1127 δήθ', Β δήθ'; παρα, Β παρά

1128 δειλαλεουσ τε μυχουσ, Β δειμαλέους τε μυχούς

1135 ανθρώποισι μόνη, Β ανθρώποις μούνη; ένεστι, Β ένεστιν

1136 οὔλυμπον, Β Οὔλυμπόνδ'

1141 έφθιτο, Β έφθιται

1143 φῶσ, Β φάος

1145 εὐχέσθω δέ, Β εὐχόμενόσ τε

1150 αἰσχρά, Β ἐσθλά

1153 πλουτούντι, Β πλουτεύντι

1156 μηδεν εχοντι κακον, Β μηδέν έχοντι κακόν

1157 et 1158 omittuntur

1159 autwo, B autws; o, B o; our amogelyei, B oùr àmogelyei post 1160 repetuntur 1095 et 1096

1095 ὧ νέοι οἱ νῦν ανδρεσ, Β σκέπτεο δὴ νῦν ἄλλον; εμοι γε μεν, Β ἐμοί γε μἐν; ανάγκη, Β ἀνάγκη

1096 ταῦθ', Β τοῦθ'; ερδειν, Β έρδειν

1161 παισίν καταθήσειν, Β καταθήσειν παισίν

post 1162 repetuntur 441-446

441 έστι πανόλβιοσ, Β έστιν ανόλβιος

442 τολμαι εχων, Β τολμά έχων; κ' ουκ επιδηλον ομώσ, Β κ' ουκ επιδηλος όμως

**443 как**ої в , В какої в г

444 τε δόσεισ , Β δέ δόσεις

445 ἐπιτόλμαν, Β ἐπιτολμαν

446 διδουσιν , Β διδούσιν

1164 μεσσωι στηθεων εν συνετοισ, Β μέσσω στηθέων εν συνετοῖς

post 1164 repetuntur 97-100 et 415-418

97 τοιούτος τοι ανής έστω φίλος, Β αλλ' είη τοιούτος έμοι φίλος

100 ποτεμου, Β ποτ' έμοῦ

415 οὔτιν' ομοιον εμοι, Β οὐδέν' όμοῖον ἐμοὶ; διζημενος, Β διζήμενος

416 ότω μητισ ένεστι , Β ότω μήτις ένεστι

417 βασανόν τ' έλθων, Β βάσανον δ'έλθων; παρατριβόμενόστε μολιβδωι, Β παρατρίβομαι ώστε μολίβδφ

418 υπερτερίησ, Β ύπερτερίης; άμμιν, Β δ' άμμιν

1165 συμμιγε, Β συμμισγε

1166 όδουσ τελεήι, Β όδου τελέης

1169 εκκαχ'ετεριησ ,  ${
m B}$  έκ καχεταιρίης

1170 μεγαλουσ ηλιτεσ, Β μεγάλους ήλιτες

1171 αρίστην , Β άριστον

1172 ἄνθρωπος, Β ανθρώποις

1173 ὧ μάκαροσ τισ δήμῖν, B ὤ μάκαρ, ὅστις δή μεν; φρεσιν ή, B φρεσίν, ή

1177 ει κ' ειησ, Β εί κ' είης; αλεργοσ, Β αλεργός post 1178 repetuntur 555—556

555 τολμάν χρή, B χρή τολμάν; εν αλγεσιν ήτος έχοντα, B εν άλγεσι κείμενον άνδρα

557 πρὸσ δέ, Β πρός τε

1180 ερδειν μητε λεγειν ασεβη, Β έρδειν μήτε λέγειν ασεβή

1181 δετυρραννον, Β δέ τυραννον

post 1182 sequuntur 1185 et 1186, tum repetuntur 367 et 368, his subiunguntur 1183 et 1184

367 εχουσι, Β έχουσιν

368 γας εὺ ερδων ανδάνω, Β γάς εὖ έρδων άνδάνω

1183 αγαθον; Β αγαθός

1188 ἐπι, Β ἐπὶ

1189 πεμπη, Β πέμποι

1190 δώροισ \* ουλόμενος, Β δώροις βουλόμενος; προφύγηι, Β προφύγοι

1193 δε ταπησιν ομοιον. Β δε τάπησιν όμοῖον 1194 το ξύλον ήσκηρον γινεται, Β το ξύλον ή σκληρον γίνεται 1195 μητι θεουσ επιορκοσ επόμνυθι, θ μήτι θεούς επίσρασν έπόμνυθι; γαρ ανεκτον Β γάρ ανυστόν 1196 αθανατουσ κρυψαι, Β άθανάτους κρύψαι 1197 ορνίθος, Β δρνίθος 1201 ήνίογοι, Β ήμίονοι; κυφόν, Β κυφων'; ἄροτρον, Β αρότρου 1202 eirena, B elvena 1203 υπεμου , Β ύπ' έμοῦ 1205 τεθνειότος, Β τεθνηότος; ανιώτο, Β ανιώτο 1206 θερμά βάλοι δάκουα, Β δάκουα θερμά βάλοι 1208 ἀργαλέος γάρ ἐων, Β άρπαλέος παρεων; φιλος, Β φίλος 1211 παιζουσ, Β παίζουσα 1212 αργυρι συ μεν γαρ, Β 'Αργυρί σοι μέν γάρ 1213 αλλά, Β άλλα; κακα, Β κακά; επει, Β έπεὶ 1214 δουλοσυνη, Β δουλοσύνη 1215 πολισ γε μεν εστι , Β πόλις γε μέν έστι 1219 δυσμενή, Β δυσμενεῖ

1231 μανιαισ ετιθηνήσαντο, Β μανίαι σ'ετιθηνήσαντο

1232 ιλιου, Β Ιλίου

1220 explicit lib. I.

1234 οιλιαδησ, Β 'Οϊλιάδης

1235 δαμασασ, Β δαμάσας

1236 πραδίηι, Β παρδίη

1237 αλλ' ατλήθι νόω συνιδειν, Β αλλά τλήθι νόω συνιείν; ουτοι ανάγκη, Β οὐτοι ανάγκη

1238 ερδείν στι σοι μη, B έρδειν, ότι σοι μη;  $\tilde{\eta}$ ι, B  $\tilde{\eta}$  post 1238 repetuntur 1151 et 1152

1151 τον , Β τον

1239 κατα σου λεξουσι ματαια, Β κατά σοῦ λέξουσι μάταια

1240 παρα σοι κατεμού τωνδε, Β παρά σοι κατ' έμου τών δέ

1241 παροιχομένη, Β παροιχομένη

1242 ουκετ' εσηι, Β ουκέτ' έση

1243 δην δη, Β δην δη; επειτ' αλλοισιν ομιλει. Β έπειτ' άλλοισιν ομίλει

1244 ήθος εχων δολιον πιστεοσ αντιτυπον, B ήθος έχων δόλιον, πίστεος αντίτυπον

1245 υδωρ , Β ύδωρ ; ουδεποθ', Β ουδέποθ'

1246 επαλληλοισ και φιλοι εσσομεθα, Β έπ' αλλήλοις καλ φίλοι έσσόμεθα

1247 εχθοσ εμόν, Β έχθος έμον; υπερβασιν, Β ύπέρβασιν; ισθι δε, Β ϊσθι δέ

1248 ωσ σ εφ αμαρτωληι τισομαι ωσ δυναμαι, Β ώς σ'έφ<sup>1</sup> άμαρτωλή τίσομαι ως δύναμαι

1249 συ μεν αυτώσ ιπποσ επει κριθών εκορεσθήσ, Β σύ μέν αυτώς επως έπει κριθών εκορέσθης

1250 επι σταθμουσ ήλυθεσ ημετερουσ, Β έπι σταθμούς ήλυθες ήμετέρους

1251 αγαθον λειμώνα τε καλον, Β αγαθόν λειμώνά τε καλόν

**1252** σκιερα, Β σκιερά

1253 ω παιδεστε φιλοι, Β ω παϊδές τε φίλοι; μωνυχεσ, Β μώνυχες

1254 αλλοδαποί, Β αλλοδαποί

1255 ιππουσ, Β Γππουσ

1256 θυμοσ εν ευφροσυνηι, Β θυμός έν ευφροσύνη

1257 πολυπλαγκτοισιν ομοιος, Β πολυπλάγκτοισιν όμοῖος

1258 οργην αλλοτε τοισ αλλοτε τοισι, Β οργήν, άλλοτε τοῖς, άλλοτε τοῖσι

1259 εφυσ καλοσ, Β έφυς καλός

1260 καστεροσ αγνωμων, Β καρτερός αγνώμων

1261 ικτίνου, Β Ικτίνου; εχεισ, Β έχεις; ήθοσ, Β ήθος

1264 έστι, Β έστὶ

1265 σε, Β σέ

1266 εύερδων, Β εὖ έρδων

1267 εχει , Β έχει

1270 αυτωσ και, αθτως καί

1271 μαργοσυνησ απο μεν νοον, Β μαργοσύνης από μέν νόον

1273 θελλών, Β θυελλών

1274 ηκάγ', Β ήκά γ'; επειγομενος, Β ἐπειγομένης

1276 ειαρινοΐσ, Β είαρινοῖς

post 1278 repetuntur 1101—1102 et 949—950

949 ύπεξαφοίο, Β ύπεξ ελάφοιο

- 950 καταιμάρψας, Β καταμάρψας
- 1279 έρδειν, Β έρδειν; ουδείμοι αμεινον, Β ουδ' εί μοι αμεινον
- 1280 αθανατών εσσεται ω καλε, B άθανάτων έσσεται,  $\ddot{\omega}$  καλέ
- 1281 γας αμαςτωλαίσιν επι, Β γάς άμαςτωλαίσιν έπλ
- 1282 ουτοσετουτ' αδικων, Β ου τίσις ουδ' αδίκων
- 1283 καθύμιος, Β καταθύμιος
- 1284 εὺφροσυνηι, Βεὺφροσύνη; συνεισ αγαθηι, Β συνείς άγαθή
- 1285 παρελεύσεαι οὺδ' απατησησ manus multo recentior supplevit οὺ γάρ τοι με δόλωι, Β οὺ γάρ τοι με δόλω παρελεύσεαι οὺδ' ἀπατήσεις
- 1286 εχεισ το πλεον εξοπισω, Β έχεις το πλέον εξοπίσω
- 1287 τρωσω, Β τρώσω; φεθγοντα, Β φεθγοντά; ωσ ποτε φασιν, Β ως ποτέ φασιν
- 1288 ιασίου πουρην παρθενον ιασίην, Β 'Ιασίου πουρην, πάρθενον 'Ιασίην
- 1289 περ εουσαν αναινομένην, Β περ ξούσαν, αναινομένην
- 1290 φευγειν ζωσαμενην δ'εργ' ατελεστον τελει, Β φεύγειν· ζωσαμένη δ'έργ' ατέλεστα τέλει
- 1291 δομων ξανθη αταλαντη, Β δόμων, ξανθή 'Αταλάντη
- 1292 elo. B éc
- 1295 εν αλγεσι, Β έν άλγεσι
- 1297 θεων δεποπίζεο, Β θεών δ'έποπίζεο
- 1299 τινος, Β τίνος; ώσσε, Β ώς σε
- 1300 γενοιτο πιχειν, Β γένοιτο πιχείν
- 1301 σησοιγη· συδεμαργον εχων, Β σης οργης· σύ δέ μάρ-
- 1302 φευγοισ ικτινου σχετλιον ήθος έχων, Β φευγεις εκτίνου σχέτλιον ήθος έχων
- 1309 εγωνυν· οί δ', Β έγω νύν ώδ'; φυλαξαι, Β φυλαξαι
- 1310 νικήση παιδαϊδη, Β νικήση παῖδ' αδαή
- 1311 ελαθεσ κλεψασ, Β έλαθες κλέψας; γαρ σε διωμαι, Β γάρ σε διώμμαι
- 1312 οισπερ νυν άρθμιοσ ηδε φιλοισ, Β οίσπερ νύν άρθμιος ήδε φίλος
- 1314 συμεν, Β οὺ μεν; τουτοις ησθα φιλος, Β τουτοις γ ήσθα φίλος